







# IL VERSO DI DANTE



LI DISZ Ygarl

## FEDERICO GARLANDA

# IL VERSO DI DANTE

... cosa per legame musaico armonizzata.

Convito, 1, 7.



147059

ROMA SOCIETÀ EDITRICE LAZIALE PROPRIETÀ LETTERARIA

## Al cortese lettore,

Quando, l'estate scorsa, pubblicavo il mio studio su L'Alliterazione nel dramma Shakespeariano e nella poesia italiana, nel quale, insieme con l'alliterazione, mettevo in luce altri elementi della nostra metrica fin qui mai classificati e definiti, non mi dissimulavo che i risultati di quelle indagini e le loro conseguenze avrebbero incontrato non poca opposizione, sopratutto da parte di taluni i quali, sedendo in cattedra, sono per autosuggestione venuti a credere che, anche nel campo delle lettere e dell'arte, possa l'erudizione tener luogo di tutto: ingegno, orecchio, sentimento, gusto.

L'opposizione, preveduta, non mancò, ma, a onor del vero, così debole e fioca, che non siamo in obbligo di tenerne conto; tanto più che insigni studiosi di Dante, così in Italia come fuori, e insigni cultori della nostra poesia, non tardarono a significarmi, non senza parole di plauso, la loro più esplicita adesione.

A ogni modo, se i nuovi elementi di metrica da me messi in luce avessero ancora lasciato qualcuno dubbioso e titubante, confido che qualsiasi dubbio sarà dissipato e ogni titubanza verrà meno di fronte ai risultati delle indagini che verrò esponendo in questo mio studio: indagini, per le quali non solo ho potuto raccogliere nuovi fatti, numerosi ed evidenti, ma altresì — e questa mi sembra la cosa più importante — formulare le leggi o principii che li governano.

Non aggiungerò, dunque, parole: lascierò che i fatti parlino di per sè. Solamente in forza di essi credo di poter affermare che queste mie indagini, e i loro risultati, mentre forniscono alla metrica italiana nuovi strumenti di analisi più precisi e più efficaci, le aprono nuove vie e un nuovo orizzonte.

Roma, gennaio-maggio 1907.

F. G.

Se prendiamo a leggere un passo qualsiasi della Divina Commedia, un fatto s'impone alla nostra attenzione, sensibile anche all'orecchio meno squisito: il verso di Dante ha un'armonia tutta sua, peculiare, caratteristica, diversissima da quella del verso di tutti gli altri nostri poeti. Aprite il volume divino, e leggete dove meglio vi piaccia:

Nel mezzo del cammin di nostra vita. Era già l'ora che volge il desio. Come d'autunno si levan le foglie. Siede la terra dove nata fui. Ma se le mie parole esser den seme. Che furo all'osso, come d'un can, forti; ecc.

troverete che risuona dappertutto, e s'imprime negli animi, questa singolarissima, efficacissima, caratteristica armonia.

La nostra poesia è di sua natura, grazie agli elementi costitutivi della nostra lingua, molto armoniosa: ma non c'è alcun altro poeta i cui versi abbiano un'armonia che si possa dire almeno somigliante a quella del verso dantesco. Il verso

del Monti, che pure avrebbe imitato Dante, se ne diversifica e allontana forse più di ogni altro.

La nostra lingua è fluida e sonora: tale è anche, di regola, il nostro verso. Ma fluido e sonoro nessuno direbbe il verso di Dante: contro queste qualità naturali di sonorità e di fluidità, sembra, anzi, che il poeta lotti e repugni: abbondano nel suo verso gli staccati, le pause; le parole sono quasi tutte brevi, e gli accenti e le pause distribuiti in modo che sembra evidente l'intenzione di frenare, piuttosto che secondare, la così detta onda del verso; eppure ne risulta un insieme armonico, singolare e potente, ora dolce che scende al cuore, ora forte e aspro che scuote e fa tremare.

Di che nasce questa armonia particolare, unica al mondo? di quali elementi si compone?

Dopo molto meditare e molto ricercare, credo di aver trovato alcuni fra i più notevoli di questi elementi: ma, per trattar del ben ch'i' vi trovai , lasciate che io accenni, non dico, all'altre cose ch'io v'ho scorte , nella selva divina. ma al modo com'io v'entrai .

Stavo studiando, come esposi altrove (1), alcuni elementi della metrica shakespeariana; e da quella fui condotto, non per alcuna connessione storica, ma per naturale affinità di argomento, a volgere l'occhio alla metrica dantesca. Dante e Shakespeare sono due poeti profondamente diversi: ma, non so come, studiando il grande tragico inglese, spessissimo mi avviene che il pensiero corra al poeta italiano: e viceversa. Così dalla sommità più alta di una catena corre facilmente lo sguardo, anzichè alle punte minori circostanti, alle vette più sublimi della catena opposta.

Il verso che Shakespeare adopera ne' suoi drammi immortali è il così detto blank verse, verso bianco, verso senza rima, che corrisponde al nostro endecasillabo sciolto. Gli Inglesi, però, non lo chiamano endecasillabo, ma verso giam-

<sup>(1)</sup> L'alliterazione nel dramma Shakespeariano e nella poesia itatiana, Roma, 1906.

bico di cinque piedi (fire-foot iambic rerse); esso è difatti un verso composto di cinque giambi, ma con intermistione non rara di trochei. Vedremo più oltre come questa misurazione classica del verso, derivata direttamente dalla metrica antica, sia più fine e superiore per ogni rispetto alla nostra meccanica, inorganica, materialissima misurazione a sillabe, e quanto meglio si presti allo studio metrico analitico del verso e alla classificazione delle sue varie forme e figure.

Allo studio del verso shakespeariano io era venuto, per naturale trapasso, dallo studio dell'antica metrica inglese. Questa ha carattere assolutamente primitivo, immune da qualsiasi influenza di classicità. Sua base fondamentale è l'alliterazione.

L'alliterazione, che, risolta ne' suoi elementi più semplici, è dopotutto niente altro che la ripetizione di un medesimo suono, è negli uomini cosa istintiva: così vediamo i braccianti, i contadini, i marinai incuorarsi a un lavoro faticoso con la ripetizione ritmica di un medesimo suono: cesì pure i canti di colui che è esaltato dal piacere o dal vino e le nenie lamento sedi chi softre sono tutti esempi di alliterazione nella sua forma più semplice e rudimentale.

Di alcuni popoli rozzi — per citare un esempio, dei Bă-ntu — tutto il linguaggio non è che un sistema di alliterazioni.

L'alliterazione si incontra in tutte le poesie primitive, presso i Semiti come presso gli Ariani. presso i Latini come presso i Celti; nè mancano esempi, numerosi e interessanti, nella nostra

poesia popolare.

Non è, dunque, a stupire se nell'antica poesia inglese troviamo l'alliterazione elemento fondamentale di metrica: quelle identiche lettere, consonanti o vocali, ripetute in principio di parola, quasi sempre due volte nello stesso emistichio e una terza volta nell'emistichio successivo,

(billum and byrnum, him on bearme laeg; monegum maegthum méodo setla of teah)

producono un effetto non molto dissimile dal ripetersi di colpi secchi di martello sull'incudine, o da un cozzare ripetuto di spade sugli scudi o sugli usberghi. È un monotòno, rudo e forte. proprio di genti rozze e bellicose » (1).

Col volgere dei secoli, con il prevalere della cultura e dell'influenza classica, anche nella poesia inglese l'alliterazione cedette il posto a nuovi (sebbene, in realtà, antichi) elementi di metrica, ma non scomparve del tutto. Rimase, così nella lingua come nella poesia, un senso della forza particolare, del vigore non privo di fascino e non inarmonioso, di questo antico elemento della metrica nazionale. Ond'è che anche presso alcuni poeti dei giorni nostri troviamo l'uso, abbastanza frequente, conscio e voluto, della alliterazione. Basti per tutti citare lo Swinburne,

<sup>1)</sup> L'alliterazione, ecc., pag. 5.

nella cui poesia troviamo non di rado l'alliterazione messa innanzi in modo cospicuo e sensibilissimo:

drew down her eyes,

Deep as deep flowers and dreamy like dim skies.

For the heart of the nations is made as the strength of the springs of the sea (1).

A Guglielmo Shakespeare, al quale fra i doni del cielo che sono retaggio del grande poeta non mancava certamente lo squisito senso musicale, vivo e sensibile alle più delicate sfumature del suono, non poteva sfuggire l'importanza di questo fenomeno dell'alliterazione, anzitutto per la peculiarità dell'armonia, e poi, — in causa di quel misterioso legame che avvince idee e suoni, armonie e sentimenti. — per il suo significato emotivo e ideologico. Così è che anche presso di lui troviamo un uso, discreto e razionale, ma evidente e abbastanza copioso, dell'alliterazione:

To yright the sonis or jearful adversaries. Rich. III.1.1.11.

A bloody deed an edesperately dispatened I. 1, 267.

Conscience is but a word that cowards use V. 3, 300.

It not to housen, toon hand in hand in hand to hall V. 3, 311.

| The brother blindly                | shed the bro- |           |                |
|------------------------------------|---------------|-----------|----------------|
| Įt                                 | her's blood   | i>        | V. 5, 25.      |
| Eating the bitter bread of banish- |               |           |                |
| [r                                 | ment,         | Rich. 11  | ', III, 1, 21. |
| Was this the /ace tl               | ,             |           |                |
| 1                                  | nany follies? | <i>»</i>  | IV, 1, 285.    |
| Fierce fiery warriors fought upon  |               |           |                |
| į t                                | the clouds    | J. Caesar | , II, 2, 19.   |
| And for the day c                  | ,             |           |                |
| [/                                 | ast in fires  | Haml. I,  | 5, 11. (1)     |

<sup>(1)</sup> Per molti altri esempi, confr. L'Alliterazione ecc., pagg. 7-14.

Ero arrivato a questo punto, nello studiare la metrica shakespeariana, quando domandai a me stesso — e la domanda fu veramente casuale, seppure non la vogliamo ritenere suggerita dalla profonda logica delle affinità — domandai a me stesso se mai questo elemento, che ha tanta importanza non solo nella poesia inglese, ma in tutta la poesia primitiva e popolare, non avesse avuto una eco, non avesse fatto sentire la sua forza, anche nella nostra poesia, segnatamente in quella altissima che costituisce il poema massimo di nostra gente.

Non dovetti, a dir vero, prendere in esame molti versi prima di accorgermi che anche la singolare efficacia, ideale e musicale, di questo elemento non era sfuggita a quell'intelletto eccelso, a quell'occhio d'aquila, a quell'anima unica che prese a descriver fondo a tutto l'universo. L'alliterazione fiorisce e vigoreggia nella Divina Commedia non meno, anzi in maggior copia e con più curitmica e più sapiente disposizione, che nel dramma shakespeariano. Se questa mia affermazione vi sembri audace, vogliate sospendere per un momento il vostro giudizio: ne darò le prove, senza indugiare. Per il momento, soffermiamoci insieme, vi prego, a spigolare qualche esempio. Premetto soltanto un osservazione: per ragioni che già espressi abbondantemente altrove.

io credo necessario distinguere fra alliterazione e sub-alliterazione: alliterazione è la ripetizione della stessa consonante in sillaba tonica: sub-alliterazione la ripetizione della stessa consonante in sillaba atona. (Qualche volta, invece di consonante, si tratta di vocale, ripetuta: ma sono casi molto rari).

Poi ch'ei posato un poco il corpo lasso. (1) Molti son gli animali a cui s'ammoglia. Similemente il mal seme d'Adamo. Che libito fe' licito in sua legge. Si forte fu l'affettuoso grido. Tenne la terra che I Soldan corregge. Si ch'io fui sosto tra cotanto senno. Amor, che a nullo amato amar perdona. Soli eravamo e senza alcun sospetto. E caddi come corpo morto cade. Graffia gli spirti, gli scuoia, ed isquatra. Tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto. Quali dal vento le gonfiate vele Caggiono avvolte... Prendendo più della dolente ripa. Mal dare e mal tener lo mondo pulcro. Là entro certo nella valle cerno. Subitamente questo suono uscio. Ma vassi per veder le vostre pene. Lo cor che in sul Tamigi ancor si cola. Tenea la testa ed ancor tutto il casso. E cigola per rento che ra ria. Fede portai al glorioso ufizio. Si converti quel rento in cotal voce. . . . . . . per la mesta Selva saranno i nostri corpi appesi.

<sup>(1)</sup> Devo netare che, nelle citazioni di versi Danteschi, seguo quasi costantemente l'edizione del Moore, di Oxford.

Nudi e graffiati, fuggendo si forte. Che parton poi tra lor le peccatrici. Poscia con pochi passi divenimmo. () Simon mago, o miseri seguaci. Che da te prese il primo ricco patre. Perchè volle veder troppo davante. Così di ponte in ponte altro parlando. E detto l'ho perchè doler ti debbia. Fumayan forte, e il fummo si scontrava. Perch'io partii così giunte persone, Partito porto il mio cerebro, lasso! Col pugno gli percosse l'epa croja. Leratemi dal riso i duri reli. Esaminava del cammin la mente. Mi parea lor veder fender li franchi. It Chè perder tempo a chi più sa, più spiace. Vedrai come a costui consien che rada. Io dirò il vero, e tu I ridi tra i vivi. Guarda com'esta /iera è /atta /ella. « Mėnane dunque, disse, là ove dici Ch'aver si può diletto dimorando. Come dicesse a Dio: « D'altro non calme ». Quando l'anima tua dentro dormia. Piangendo parea dicer: « Più non posso ». · Sangue sifisti, ed io di sangue l'empio ». Non ride me' di me chi ride il rero. Chè a tutte un fil di ferro il ciglio fore. e lo son, cantava, io son dolce Sirena. The i marinari in mezzo mar dismage. Di diversi color dicenta adorna.

I) Esemple di alliturazione multo carattoristi, il conders mon mbra la parola rie propria rei indicare medienta produtta con denti o con zanne: altrove Dente usa tregorea, differente. Storpisce, a prima vista, chi egil as qui findice, recolo, come dico, men propria: ma questo fendere, n come ssione em finachi, viene ad assumere, por las dell'alliterazione, una pertinolite intensibili espressione che a no son estima puo trigizire.

Lo montanaro, e rimirando ammuta. A voce più ch'al ver drizzan li volti. Fatti ver lei, e fatti far credenza. Tanto voler sopra voler mi venne. E piede innanzi piede a pena mette. E la percossa pianta tanto puote. Di mezza notte nel suo mezzo meso. Come sotto gli scudi per salvarsi. Volgesi schiera, e sè gira col segno. E veggi costra via dalla divina. Delfica deità dovria la fronda. Maria, cantando, e cantando vanio, Come per acqua cupa cosa grave. Tal, che nel foco faria l'uom felice. Mosso Palermo a gridar: « Mora, mora ». Tu proverai si come sa di sale. Lo scendere e il salir per l'altrui scale. Si /ero spere sopra /issi poli, Fiammando forte a guisa di comete.

#### III.

Davanti a esempi così numerosi, ai quali tanti e tanti altri potrei aggiungere, può nascere legittimamente il dubbio, espresso da qualcuno, che tutte queste combinazioni alliterative siano casuali, formate all'infuori di ogni intenzione del poeta?

Anzitutto, è da notare che le alliterazioni nella Divina Commedia non sono meno numerose, come già ho accennato, nè meno complesse che, per citare un esempio, nel dramma shakespeariano, Ora, nessun critico, inglese o tedesco o americano. -- poichè finora queste tre nazioni sole hanno studiato scientificamente la letteratura inglese ha mai messo in dubbio che le alliterazioni shakespeariane non siano un elemento di arte e di metrica coscientemente voluto, deliberatamente cercato. Io credo, adunque, che l'attitudine dubitosa assunta da taluno rispetto alle alliterazioni dantesche sia semplicemente figlia, abbastanza legittima, della sorpresa davanti alla novità della cosa, poichè noi, ignari — generalmente parlando delle letterature straniere, non abbiamo mai posto attenzione a certi elementi che in quelle tutti notano e riconoscono.

D'altra parte, è lecito domandarei: può veramente esserci qualche cosa di casuale in un pooma nel quale tutto è ponderato, calcolato, misurato? nel quale ciascuna parte è costruita con perfetta

simmetria e geometria? per modo che ciascuna cantica consta di 33 canti, ai quali aggiunto un canto come introduzione o preludio, si ha il numero pertetto di 100; e ciascuna finisce con la stessa rima e con la stessa parola, e per di più consta a un dipresso di 33.333 parole, e tutte e tre comprendono 99.542 parole, ossia, meno una piccolissima approssimazione, 100.000 parole precise, e quindi, in media, 1000 parole per canto? Vi sembra possibile che la mente che sottopose a così rigido freno le imaginazioni della sua fantasia abbia casualmente, senza accorgersene, fatto un uso tanto frequente e tanto efficace di quel caratteristico fenomeno che è l'alliterazione?

Quale sottile e precisa attenzione mettesse Dante al suono e alla forma di ciascuna parola, vediamo chiaramente da un passo del suo. De Vulgari Eloquio. (II, 7) nel quale egli minutamente classifica, divide e suddivide le parole in puerili o fanciullesche, femminine e virili; e di queste alcune selvatiche, altre urbane; e fra le urbane, alcune ben pettinate, altre irsute, altre scorrevoli, altre ispidissime (reburra), e così via: onde risulta la necessità di ben cribrare le parole, e tener conto di tutti i loro elementi, del numero delle sillabe, dell'accento acuto o circonflesso, delle aspirazioni, dei suoni z o x, delle liquide, ecc. (1).

<sup>(1)</sup> Nam vocabulorum quaedam puerilia, quaedam muliebria, quaedam virilia; et horum quaedam silvestria, quaedam urbana; et eorum quae urbana vocamus, quaedam pexa et irsuta, quaedam lubrica et reburra sentimus; inter quae quidem pexa atque irsuta

Di più, nel suo Concito (I, 7), volendo negare la possibilità di ben tradurre alcuna poesia da una in altra lingua. Dante adopera queste significantissime parole: E sappia ciascuro, che nulla cosa per legame musaico armonizzata si può dalla sua loquela in altra trasmettere, senza rompere tutta sua dolcezza e armonia». Per Dante, dunque, la poesia, anzi più propriamente l'espressione poetica, il verso, è cosa per legame musaico armonizzata, nella quale nulla si può toccare o spostare senza rompere tutta sua dolcezza e armonia.

Il verso è per lui un musaico armonico; e come nel musaico, così nel verso; ogni scheggia di co-

sunt illa quae vocamus grandiosa: lubrica vero et reburra vocamus illa quae in superduum sonant: quemadmodem in magnis operibus. quaedam magnanimitatis sunt opera, quaedam fumi; ubi, licet in superficie quidam consideretur adscensus, ex quo limitata virtutis linea praevaricatur, bona ratione non adscensus, sed per alta de clivia raina constabit. Intocaris ergo, lector, quantum ad exacceranda egregia verba te ccibrare oportet; nam si vulgace illustre consideres, quo tragice debent uti poetae vulgares, ut superius dietum est, quos informare intendiques, ola gocabula nobilissima in cribro tuo residere curabis. In quorum numero, nec puerilia propter sui simplicitatem, ut mamma et habbo, mote et pare, nen maliebria proj ter sui mollitiem, at dolciada et placerole; nec silvestria. propter asperitatem, ut gregia, et cactera; nec urbana lubrica et reburra, ut femina et corpo, allo modo petert conlocare. Sola etc. nim pexa irsutaque urbana tibi cestare y dehis quae nobilissame sunt, et membra vulgaris illustris. Et peca vecamus Illa, quae trisyllaba, vol vleinissima trisyllabitati, sine aspiratione, sing a centu acato vel circumilexo, sine t vel x duplicibus, sine duarum liquidarum geneinatione, rel positione immediate post mutani le atai . quasi loquentem cum quadam suavitate relinquinit, it il nore, donnet. disio, victate, do aire, levisia, subite sexuellete, difeso, le uta groque distinguis comma practice frace, quae vel ne researly vel opentiva videntur sugaris Illia tris. .

lore in quello, ogni vibrazione di suono in questo, ha la sua propria ragion d'essere, è parte coordinata al tutto: nulla potete togliere o variare o spostare senza rompere tutta la dolcezza e l'armonia dell'insieme.

Pensate se sia possibile che un poeta, il quale procede con questi criteri d'arte, così terribilmente rigorosi, ma pure logicamente razionali e necessari alla perfezione, abbia fatto un così largo posto all'alliterazione inavvertitamente, in modo inconscio e casuale!

Ma v'è dell'altro. Che direste se io vi dimostrassi che l'uso di queste alliterazioni, nella Divina Commedia, è per la massima parte sistematico, cioè usato in connessione con determinati accenti nel verso?

Le cose stanno precisamente così: nella Divina Commedia l'alliterazione è usata quasi sempre sistematicamente, quasi sempre insieme col primo accento del verso e con l'ultimo:

Vedi la bestia, per cui io mi colsi.

Prese la terra e con piene le pugna.

Tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto.

Fitti nel limo dicon: tutti fummo.

La gente che per li sepoleri giace.

Se stati fossim' anime di serpi.

Soffi con sangue doloroso sermo.

Poscia che noi entrammo per la porta.

Fanno lo schermo per che il mar si fuggia.

Non puoi fallire al glorioso porto.

Vinse paura la mia buona voglia.

Discende lasso onde si move snello.

E visse e vi lasciò suo corpo vano.

Fesso nel volto dal mento al ciussetto.
Nè morte il giunse ancor, nè colpa il mena.
Lo ridi certo, ed ancor par ch'io il reggia.
La colpa che laggiù cotanto costa.
Che furo all'osso, come d'un can, sorti.
Leratemi dal riso i duri reli.
L'assene il tempo e l'uom non se n'avrede.
L'idi Cont'Orso e l'anima dirisa.
Fresco smeraldo in l'ora che si siacca.
Rade volte risurge per li rami.

Questa alliterazione nel primo accento e nell'ultimo del verso ha un effetto particolare, facile a sentire se non a spiegare: essa lega e serra l'intiero verso in una sola e salda frase musicale.

Di alliterazioni così sistematicamente usate ho raccolto parecchie centinaia di esempi.

Vedi la bestia, per cui io mi rolsi. Non zuol che in sua città per me si regna. E renni a te così com' ella rolse. Ne fur fe leli a Dio, ma per se foro. Che fece per viltà lo gran rifiuto. La selva dico di spiriti spessi. Per sette porte entrai con questi savi. La sesta compagnia in duo si scema. Che libito fe licito in sua legge. Per torre il biasmo in che era condotta. Più presso a noi, e tu allor li prega. Su la marina dove' l Po discende. Amor conclusse noi al una morte. Soli eravamo e senza alcun sespetto. E caddi, come corpo morto cade. Prese la terra, e con piene le pugn... Tu fosti, prima ch'io disfatto, fatto.

Noi ricidemmo il cerchio all'altra riva Fitti nel limo dicon: Tristi /ummo. Che dir no! posson con parola integra. Tanto, ch'appena il potea l'occhio tôrre. Che si coresse via per l'aere snella. E' I savio mio Maestro fece segno. Sol si ritorni per la folle strada. Chi m'ha negate le dolenti case? Ed a me disse: Tu perch'io m'adiri. Chè l'occhio nol potea menar a lunga. Pure a noi converrà vincer la punga. Fanno i sepoleri tutto 'loco varo. La gente, che per gli sepolcri giace. Tale orazion fa far nel nostro tempio. Ma fu' io sol colà, dove sofferto. Dissi: Or direte dunque a quel caduto. Tutti son pien di spirti maledetti. Qual' è quel toro che si slancia in quella. Secondo ch' avea detto la mia scorta. E tra 'l piè della ripa ed essa, in traccia. Come solean nel mondo andare a caccia. Ditel costinci: se non, l'arco tiro. Lo cuor che'n sul Tamigi ancor si cola. Non frondi verdi, ma di color fosco. Se state fossim 'anime di serpi. Cosi di quella scheggia usciva insieme. Serrando e disserrando si soavi. Ingiusto fece me contra me giusto. Fanno dolore ed al dolor finestra. Soffi col sangue doloroso sermo. Lo spazzo era un'arena arida e spessa. Quali Alessandro, in quelle parti calde. Tutte le cose, fuorchè i dimon duri. Poscia che noi entrammo per la porta. Cosa non fu dagli occhi tuoi scorta. Per che il pregai, che mi largisse 'l pasto. E puro argento son le braccia e il petto.

Fanno lo schermo, perchè 'l mar si fuggia. Come vecchio pastor fa nella cruna. Ritorna indietro, e lascia andar la traccia Questi m'apparve, tornand'io in quella. Non puoi fallire a glorioso porto. Destra si volse iudietro, e riguardommi. Sostati tu, che all'abito ne sembri. Così, rotando, ciascuna il visaggio. Deli, se miseria d'esto loco sollo. Vinse paura la mia buona roglia. Guatâr l'un l'altro come al ver si quata. E torni a riveder le belle stelle. Prender la Lonza alla pelle dipinta. E pur convien, che novità risponda. Dicea fra me medesmo, al nuovo cenno. Poi che nel viso a certi gli occhi porsi. La lingua come bue che il naso lecchi. E disse a me: Or sie forte e ardite. Monta dinanzi, ch'io voglio esser mezzo. E con le branche l'acre a se raccolse. E ridi poi, che nol vedea daranti. Discende lasso, onde si muove snello. Si dileguò, come da corda cocca. Che appunto sovra mezzo 'l fosso piomba. Che mostri in ciclo, in terra e nel mal mondo Poi sospirando, con voce di pianto. Per la fessura della pietra, piatti. Ciascim dal mento al principio del casso. Manto fu, che cercò per terre molte E visse, e vi lascio suo corpo cano. l'es in passe di là dal co' del ponte. E come l'un pensier dell'altre scoppie Eismise adunque : Più che tu non speri. Noi pur venimmo alfine in su la punto. Segra la qual chi sua vita consuma. E detro I ho, perche doler ten deblui. Le rosor con lo gambe, il ventre e il ca st.

Poscia gli volse le novelle spalle. Del fosso; che nessuna mostra il furto. Lo lume era disotto dalla luna. Fesso nel volto dal mento al ciuffetto. Ne morte il giunse ancor, nè colpa il mena. Si che il sangue facea la faccia sozza. Senza più pruova, di contarla solo. lo vidi certo, ed ancor par ch'io 'l veggia. La colpa che laggiù cotanto costa. Fosse in Egina il popol tutto infermo. Ma s'ella viva sotto molti soli. Tanto il dolor le fè la mente torta. L'un verso il mento, e l'altro in su riverte. Cercando lui tra questa gente sconcia. E sieti reo, che tutto il mondo sallo. Le spalle e il petto, e del ventre gran parte. E mentre che andavam in vêr lo mezzo. L'évati quinci e non mi dar più lagna. Sappiendo chi voi siete, e la sua pecca. Ma se le mie parole esser den seme. Con cagne magre, studiose e conte. E disser: Padre, assai ci fia men doglia. Che furo all'osso, come d'un can, forti. E faccian siepe ad Arno in su la foce. Levatemi dal viso i duri veli. Ahi Genovesi, uomini diversi. Poi usci fuor per lo foro d'un sasso. Appresso porse a me l'accorto passo. Tanto, quanto la tomba si distende. O sante Muse, poi che vostro sono. Un poco me volgendo all'altro polo. Che fatta fu quand'io me n'usci'fuora. Pugna col sole, e per essere in parte. Subitamente là onde la svelse. Correte al monte a spogliarvi lo scoglio. Semplici e quete, e lo imperchè non sanno. D'averlo visto mai, ei disse : Or vedi.

E dichi a lei il ver, s'altro si dice. Vassenė il tempo, e l'uom non sen'avvede. Che il corpo di costui è vera carne. Fuggendo a piede, e insanguinando il pano (1). Vidi Cont'Orso, e l'anima divisa. Non donna di provincie, ma bordello. Che fosti in terra per noi crocifisso. Non suonan come guai, ma son sospiri. Fresco smeraldo in l'ora che si fiacca. Rade volte risurge per li rami. Lo dì c'han detto a' dolci amici addio. l'enni stamane, e sono in prima rita. Vieni a veder che Dio per grazia volse. E queste son salite ov'eran quelle. Da quella parte onde non ha riparo (1). Tal nella faccia, ch'io non lo soffersi. Lo dico di Traiano imperatore. Simile a quel che talvolta si sogna. Non ride me' di me chi ride il rero. Io veggio tuo nipote, che diventa. Vende la carne loro, essendo viva. Folgore parve, quando l'aer fende. Se subito la nuvola scoscende. lo sono Aglauro, che divenni sasso. Di picciol bene in pria sente sapore. l'er riva forza mal convien che rada. Punse Marsilia, e poi corse in Ispagna. l'oci t'ho messe, dicea: surgi, e rieni. E nel Vicario suo Cristo esser catto 1. Veggio rinnovellar l'aceto e il fele. Del folle Acam ciascun poi si ricorda 1. La sete natural, che mai non sazia. Acreso di virtù, sempre altro accese. Ma dopo se fa le persone dotte.

i Qui, veramente, l'alliterazione è fra il 2º accento e l'ultune. Anche di questa all'ordano esempi.

Di Tebe poetando, ebb'io battesmo, Mi dà di pianger mo' non minor doglia. O dolce frate, che vuoi tu ch'io dica. Amore spira, noto, ed a quel modo. La virtù formativa raggia intorno. S'ammusa l'una con l'altra formica. A voce più ch'al ver drizzan li volti. Lo sol sen va, soggiunse, e vien la sera. La divina foresta spessa e viva. Vegnati voglia di trarreti avanti. Di mezza notte nel suo mezzo mese. Fossero state di smeraldo fatte. E volse i passi suoi per via non vera. Vidi in sul braccio destro esser ricolto. Come le nostre piante, quando casca L'aquila vidi scender giù nell'arca. Disciolse il mostro, e trassel per la selva. Vostra parola disiata vola. E veggi vostra via dalla divina. Qual ferro che bollente esce del fuoco. Vere sustanzie son ciò che tu vedi. Sol quel ch'avemo, e d'altro non ci asseta, Nel vostro mondo giù si veste e vela. Vincendo intorno le genti vicine. Piangene ancor la trista Cleopatra. Da via di verità e da sua vita. La pena dunque che la croce porse. Mosso Palermo a gridar: Mora, mora. Che muovon queste stelle, non son manchi. La donna, che per lui l'assenso diede. Non donne contigiate, non cintura. Viver di cittadini, a così fida. Così nel fiammeggiar del fulgor santo. E frutta sempre, e mai non perde foglia. Per la vigna che guasti, ancor son vivi. Mi pinse con la forza del suo peso. Ma rince lei, perchè ruol esser rinta.

Nè io lo intesi, si mi vinse il tuono (1). Trivia ride tra le ninfe eterne. Farsi, e /ioccar di vapor trionfanti. Il viso, e guarda come tu se' volto. E se rivolve, per veder se il vetro (1). E vidi lume in forma di riviera. Col volto verso il latte, se si svegli.

Dopo questi esempi, come il lettore vede, abbastanza numerosi, - ai quali molti altri se ne potrebbero aggiungere - di alliterazioni che sistematicamente coincidono col primo e con l'ultimo accento di ciascun verso, dica ora chi vuole che l'uso della alliterazione nella Divina Commedia è un fatto inconscio e casuale! (2).

Sembra che a certuni ripugni il pensiero che Dante abbia potuto, essi direbbero, abbassarsi fino a occuparsi di queste piccolezze. Ma in arte nessuna cosa è piccolezza se cospira ad accrescere, a rendere più viva e più intensa la forza, il significato o la bellezza dell'insieme. Se non sembrarono piccolezze allo Shakespeare, il quale dopotutto nell'arte sua è molto meno preciso, nel limare e nel polire, molto men raffinato e sottile, perchè le avrebbe disdegnate l'Alighieri che tutto cura, tutto pondera, tutto lima e finisce anche nei più minuti particolari? Per parte mia devo confessare che mai sentii così vivamente il potere ti-

(1) Vedi nota precedente (pag. 20.

<sup>(2)</sup> È notevolissimo il fatto che mentre nei drammi Shakespeare fa uso dell'alliterazione liberamente, come l'occasione si presenta, senza sede fissa, nei Sonetti, invece, nei quali più è evidente l'opera della fima e l'arte letteraria, usa spessissimo anch'egli le alliterazioni col primo accento del versa e con l'altimo.

tanico di questo genio e la perfezione dell'arte sua come quando potei toccare con mano che pure nei voli più alti della sua immaginazione, pure nei tocchi più dolci della sua lira, pure nei momenti di più tragica rappresentazione, egli conserva tanta padronanza di sè da curare e ricercare e vagliare anche quegli elementi dell'arte sua, che, minuti e infimi in apparenza, contribuiscono per parte loro a dare al suo verso quella particolare gagliardia di suono e di espressione che nessun altro poeta ha mai raggiunto, o sperato di raggiungere, nè in Italia, nè altrove (1).

(1) A proposito delle alliterazioni dantesche, devo citare un lavoro che m'era sfuggito quando pubblicai L'alliterazione nel dramma Shakespeariano e nella poesia italiana; lo studio di Robert Longley Taylor: Alliteration in Italian (New Haven, Connecticut). Questo studio, però, venuto dopo quelli del Kriete e del Carneri, da me citati, non reca nulla di nuovo intorno all'alliterazione dantesca; anzi, dovrei aggiungere che intorno all'argomento l'autore sembra avere idee abbastanza vaghe; egli cita come esempi di alliterazione espressioni nelle quali la ripetizione della consonante o della vocale, oltrecche non appartiene a sillabe toniche, è unicamente dovuta a dati di fatto, assolutamente indipendenti dalla volontà del poeta e da qualsiasi sua intenzione artistica: Affricano e Augusto, Aquilone e Austro, Bresciani e Bergamaschi, Capaneo e Crasso, Castrocaro e Conio, Ettore ed Enea, Mercurio e Marte, Pachino e Peloro, Puglia e Provenza, Solone e Serra, Tartari e Turchi ... Con tutto questo, egli trova (pag 63) appena 104 esempi di alliterazione in tutta la Divina Commedia!

#### IV.

Insieme con le alliterazioni ho potuto esplorare altri elementi importanti nella musica del nostro verso. A questo genere di elementi ho dato il nome di *sinfonie* (1).

Ecco di che cosa si tratta. Molti versi ricevono particolare e caratteristica armonia dal ripetersi della stessa vocale negli accenti tonici o metrici:

Caron dimonio con occhi di bragia.

Menò costoro al doloroso passo.

E caddi come corpo morto cade.

Nè mosse collo, nè piegò sua costa.

Breve pertugio dentro dalla muda.

Goder pareva il ciel di lor fiammelle.

Che piangendo e ridendo pargoleggia.

Queste vocali ripetute, in sede di accento, producono un effetto particolare, che a nessun orecchio potrà sfuggire. Che nome dare a questo fenomeno caratteristico, che tutti percepiscono, ma nessuno ha classificato e definito?

Pensai prima di tutto a consonanze; ma la parola sembrava quasi stridere, poichè qui si tratta sempre di vocali, mai di consonanti. Ricorsi dunque alla parola greca sinfonie, che bene esprime questo colludere di suoni vocalici metricamente tonici. Anche i poeti moderni devono a queste sinfonie l'armonia speciale di molti dei loro versi.

<sup>(1</sup> Confr. L'alliterazione, ecc. pagg 23-26.

Citerò solamente qualche esempio del Foscolo e del Carducci, l'uno e l'altro insigni artefici di verso:

Unico spirto a mia vita raminga.
Che distingua le mie dalle infinite.
Della terra e del ciel traveste il tempo.
E di fiori odorata arbore amica
Le ceneri di molli ombre consoli.
Che dal tumulo a noi manda natura.
E sien ministri al vivere civile.
Decoro e mente al bello italo regno.
Ove fia santo e lagrimato il sangue
Per la patria versato... ecc.

Del Carducci basterà citare quel magnifico verso:

O solitaria casa d'Aiaccio

che si può definire una superba sintonia in a.

Dante, sublime maestro nell'arte del verso, sarebbe assurdo credere che abbia trascurato questo elemento importantissimo delle sinfonie. Egli ne usa, largamente: ma due fatti si presentano subito a chi fa questa ricerca; anzitutto, ben di rado egli usa più di due sinfonie nello stesso verso: la sua armonia è castigata e severa: la soverchia abbondanza delle sinfonie potrebbe facilmente essere cagione di troppa sonorità, dalla quale la sua musa rifugge; in secondo luogo — e questo è fatto anche più importante — anche qui impera sovrana la ragione geometrica, anche qui l'uso è regolato da un sistema ponderato e preciso.

L'uso più frequente delle sinfonie, nella *Divina* ('ommedia, è, diro così, parallelo a quello delle alliterazioni; abbiamo cioè la sinfonia fra il 1" ac-

cento del verso e l'ultimo. Altre volte, la sinfonia ricorre fra il 2° accento e l'ultimo.

Di queste sinfonie ad accenti determinati è grande abbondanza nella Dirina Commedia: io ne ho potuto raccogliere parecchie centinaia nel solo Inferno. Cominciamo a vedere

a) sinfonie tra il 1º accento e l'ultimo:

Molti son gli animali a cui s'ammoglia. Prima che all'alto passo tu mi fidi. U' siede il successor del maggior Piero. Fama di loro il mondo esser non lassa. Vuolsi così colà, dove si puote. Batte col remo qualunque s'adagia. Come d'autunno si levan le foglie. La terra lagrimosa diede vento. E l'occhio riposato intorno mossi. Vidi quattro grand'ombre a noi venire. ('he sopra agli altri com'aquila vola. Disse Minos a me quando mi vide. Quali colombe dal disio chiamate. Amor, che a nullo amato amar perdona. Amor condusse noi ad una morte. Quando risposi, cominciai: O lasso. Ma dimmi : al tempo de' dolci sospiri. E caddi come corpo morto cade. Io sono al terzo cerchio della piova Eterna, maledetta, fredda e greve. Graffia gli spiriti, ingoia, ed isquatra. Urlar gli fa la pioggia come cani. Seco mi tenne in la vita serena. Tenendo l'altra sotto gravi pesi. Quivi troyammo Pluto il gran nimico. Caggiono avvolte, poiché l'alber fiacca. Così convien che qui la gente riddi. Assai la voce lor chiaro l'abbaia.

Questi fur cherci, che non han coperchio. Volve sua spera, e beata si gode. Io dico seguitando, ch'assai prima. Di sè lasciando orribili dispregi. In sè medesmo si volgea co' denti. Vermiglie, come se di foco uscite. Conforta e ciba di speranza buona. Lo dolce padre, ed io rimango in forse. Pure a noi converrà vincer la punga. Nulla sarebbe del tornar mai suso. Che fier la selva, e senza alcun rattento. Del viso su per quella schiuma antica. Ch'io stèssi cheto, ed inchinassi ad esso. Venne alla porta, e con una verghetta L'aperse, che non ebbe alcun ritegno. Che giova nelle fata dar di cozzo. Ne porta ancor pelato il mento e il gozzo. Poi si rivolse per la strada lorda. D' uomo cui altra cura stringa e morda. Dentro v'entrammo senza alcuna guerra. Ed io, ch'avea di riguardar disio. Com' io fui dentro, l'occhio intorno invio. Che Italia chiude e suoi termini bagna. Fanno i sepoleri tutto il loco varo. Salvo che il modo v'era più amaro. Che ben parean di miseri e d'offesi. Passammo tra i martiri e gli alti spaldi. Che l'anima col corpo morta fanno. O Tosco, che per la città del foco. Avesse di veder s'altri era meco. Piangendo disse: se per questo cieco. Nè mosse collo, nè piegò sua costa. Quando s'appressano, o son, tutto è vano. Però comprender puoi che tutta morta. Fat'ei saper che il fei, perchè pensava. E già il Maestro mio mi richiamava. Indi s'ascose: ed io in ver l'antico.

Quando sarai dinanzi al dolce raggio. Di quella il cui bell'occhio tutto vede. Appresso volse a man sinistra il piede. Venimmo sopra più crudele stipa. Di grado in grado, come quei che lassi. Intendi come e perchè son costretti. Morte per forza e ferute dogliose. La frode, ond'ogni coscienza è morsa. Qualunque trade in eterno è consunto. Ma dimmi: Quei della palude pingue. Ancora un poco indietro ti rivolvi. Segue, come il maestro fa il discente. Da queste due, se tu ti rechi a mente. Lo Genesi dal principio, conviene. Prender sua vita ed avanzar la gente. Dispregia, poiché in altro pon la spenc. Di quelle pietre, che spesso moviensi. Correan Centauri armati di saette. Vedendoci calar ciascun ristette. Ditel costinci, se non, l'arco tiro. E fè di sè la vendetta egli stesso. Chiron prese uno strale, e con la conca Fece la barba indietro alle mascelle. Dove le duo nature son consorti. Chiron si volse in sulla destra poppa. E disse a Nesso: Torna, e si li guida. lo vidi gente sotto infino al ciglio. Sopra una gente che infino alla gola. Mostrocci un'ombra dall'un canto sola. Lo cor che in sul Tamigi ancor si cola. Poi vidi gente che di fuor del rio. Non fromle verdi, ma di color fosco. Non pomi v'eran, ma stecchi con tosce. Ali hanno late, e colli e visi umani, Piè con artigli, e pennuto il gran ventre! Fanno lamenti in su gli alberi strani. Da gente che per noi si nuscondesse.

Qualche fraschetta d'una d'este piante. E cigola per vento che va via. Del cor di Federico, e che le volsi Serrando e disserrando si soavi. Credendo col morir fuggir disdegno, Ingiusto fece me contra me giusto. Ma parla e chiedi a lui se più ti piace. Allor soffiò lo tronco forte, e poi. Selva saranno i nostri corpi appesi. Diretro a loro era la selva piena Di nere cagne, bramose e correnti. Siete a veder lo strazio disonesto. Esser temuta da ciascun che legge. Quali Alessandro in quelle parti calde. Fiamme cadere infino a terra salde. Tutte le cose, fuor che i Demon duri. Allora il Duca mio parlò di forza. Ma sempre al bosco li ritieni stretti. Poscia che noi entrammo per la porta. Cosa non fu dagli tuoi occhi scorta. Che sopra sè tutte fiammelle ammorta. Lor corso in questa valle si diroccia. Rispose; ma il bollor dell'acqua rossa. E il fummo del ruscel di sopra aduggia. Questi m'apparve, tornand'io in quella. Non puoi fallire al glorioso porto. Se ben m'accorsi nella vita bella. Faccian le bestie Fiesolane strame. Fu fatto il nido di malizia tanta. Di voi, quando nel mondo ad ora ad ora. Convien che nella mia lingua si scerna. Priscian sen va con quella turba grama. Gente vien con la quale esser non deggio. Aimè, che piaghe vidi ne' lor membri, Recenti e vecchie dalle fiamme incese! Fenno una rota di sè tutti e trei. Rende in dispetto noi e nostri preghi.

Guido Guerra ebbe nome, ed in sua vita. E credo che il Dottor l'avria sofferto. L'opre di voi e gli onorati nomi. Guardar l'un l'altro, come al ver si guata. Io lo seguiva, e poco eravam iti. Poscia che l'ebbi tutta da me sciolta. Porsila a lui aggroppata e ravvolta. Tosto convien ch'al tuo viso si scopra. Che passa i monti, e rompe i muri e l'armi. Lo dosso e il petto ed ambo e due le coste. Lo bevero s'assetta a far sua guerra. Gente seder propinqua al loco scemo. Mentre che torni parlerò con questa. Sappi che il mio vicin Vitaliano. Spesse fiate m'intronan gli orecchi. Gridando: « Vegna il cavalier soprano. Omai si scende per si fatte scale. E trema tutto pur guardando il rezzo. Ma esso che altra volta mi sovvenne. Come la navicella esce del loco. E poi ch'al tutto si senti a giuoco. Discende lasso onde si move snello. Loco è in inferno detto Malebolge. Come la cerchia che d'intorno il volge. Nuovi tormenti e nuovi frustatori. Verso il castello, e vanno a santo Pietro. Quindi sentimmo gente che si niechia. Per l'alito di giù che vi si arquesta. Loco a veder senza montare al dosso. Che mostri in ciclo, in terra e nel mal monto. Le piante erano a tutti accese intrambe. Tal mi fec'io quai son color che stanno. Quasi scornati, e risponder non sanno, Allor Virgilio disse: Digli tosto. Sappi ch'io fui vestito del gran manto. Suo re, così fia a lui chi Francia regge. Certo non chiese se non: « Viemmi retro ».

Calcando i buoni e sollevando i pravi. Forte spingava con ambo le piote. lo credo ben che al mio Duca piacesse. S'aperse agli occhi de' Teban la terra. Onde un poco mi piace che m'ascolte. Dell'acqua che nel detto lago stagna. Siede Peschiera, bello e forte arnese. E fassi fiume giù per verdi paschi. Tosto che l'acqua a correr mette co. Allor mi disse: Quel che dalla gota. Vedi Guido Bonatti, vedi Asdente. Quale nell'Arzanà de' Viniziani. Carcava un peccator con ambo l'anche. E quei tenea de' piè ghermito il nerbo. Laggiù il buttò, e per lo scoglio duro. Si volse, e mai non fu mastino sciolto. Fanno atuffare in mezzo la caldaia. La carne cogli uncin, perchè non galli. Poscia passò di là dal co del ponte. Ch'escono i cani addosso al poverello. Cercate intorno le boglienti pane. O me! Maestro, che è quel che veggio? Corridor vidi per la terra vostra. Quando con trombe, e quando con campane. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso. Io vidi, ed anco il cor me n'accapriccia. Disse, e presegli il braccio col ronciglio. Ma stien le male branche un poco in cesso. Rispose: Malizioso son io troppo. Agli altri, disse a lui: se tu ti cali. Saltò, e dal proposto lor si sciolse. Ma l'altro fu bene sparvier grifagno. Volto era in sulla favola di Isopo. E come l'un pensier dell'altro scoppia. E vede presso a sè le fiamme accese. Non corse mai si tosto acqua per doccia. Appena fur li piè suoi giunti al letto.

Del fondo giù, ch'ei furon in sul colle. Soppresso noi; ma non gli era sospetto. E gli occhi si andando intorno movi. Diretro a noi gridò: Tenete i piedi. Ristetti, e vidi due mostrar gran fretta. Fan così cigolar le lor bilance. Mi disse: quel confitto che tu miri. Poscia drizzò al frate cotal voce. Turbato un poco d'ira nel sembiante. Dolce, ch'io vidi prima a piè del monte. Che sempre par che innanzi si proveggia. Qual fummo in aer ed in acqua la schiuma. Con l'animo che vince ogni battaglia. Onde una voce uscio dall'altro fosso. Non so che disse, ancor che sopra il dosso. Si dee seguir coll'opera tacendo. E vidivi entro terribile stipa. Ma sol d'incenso lagrime ed amomo. E nardo e mirra son l'ultime fasce. In giù son messo tanto, perch'io fui. Tragge Marte vapor di val di Magra. Ond'ei repente spezzerà la nebbia. Sopra le spalle, dietro dalla coppa. Di sangue fece spesse volte laco. Gliene diè cento, e non senti le dicce. E dietro per le ren su la ritese. L'un si levò, e l'altro ca ide giuso. L'altro era quel che tu, Gaville, piagni. Vede lucciole giù per la vallea. Caduto sarei giù senza esser urto. Disse: Dentro da' tochi son gli spirti. Vedi che del disio ver lei mi piego. Ed egli a me : La tua preghiera è degna. Dove parve al mio Duca tempo e loco. O voi, che siete due dentro ad un foco. Nè dolcezza di figlio, nè la pieta. E l'altre che quel mare intorno bagna.

Lo lume era di sotto dalla luna. Udimmo dire: o tu, a cui io drizzo. Sotto le branche verdi si ritrova. Che fecer di Montagna il mal governo. Credendomi, si cinto, fare ammenda. E certo il creder mio veniva intero. Venir se ne dee giù tra' miei meschini. Perchè diede il consiglio frodolente. Al modo della nona bolgia sozzo. Vedi come storpiato è Maometto. Fesso nel volto dal mento al ciuffetto. Non rechi la vittoria al Noarese. Con gli altri, innanzi agli altri apri la canna. E tien la terra, che tal è qui meco. Sempre con danno l'attender sofferse. Pesol con mano a guisa di lanterna. Di sè faceva a sè stesso lucerna. Vedi se alcuna è grande come questa. Io feci il padre e il figlio in sè ribelli. Pensa, se tu annoverar le credi. Lo tempo è poco ormai che n'è concesso. La colpa che laggiù cotanto costa. Lamenti saettaron me diversi. Guardando ed ascoltando gli ammalati. Volle ch'io gli mostrassi l'arte; e solo. Gente si vana come la sanese. Che seppe far le temperate spese. Andar carcata da ciascuna mano. Poscia che vide Polissena morta. Questa a peccar con esso così venne. La grave idropisi, che si dispaia. Le membra con l'umor che mal converte. Faceva a lui tener le labbra aperte. Tragge cagion del loco ov' io peccai. Per febbre acuta gittan tanto leppo. Volsimi verso lui con tal vergogna. Sappi che non son torri, ma giganti.

Montereggion di torri si corona. Giove del cielo ancora quando tuona. Le spalle e il petto, e del ventre gran parte. E s'ella d'elefanti e di balene. Pure un linguaggio nel mondo non s'usa. Questo superbo voll'esser esperto. Virgilio, quando prender si sentio. Sopr'essa si, che ella incontro penda. Tal parve Anteo a me che stava a bada. Non fece al corso suo si grosso velo. Gli occhi lor, ch'eran pria pur dentro molli. Sappi ch'io fui il camicion de' Pazzi. E mentre che andavamo in ver lo mezzo. Piangendo mi sgridò: Perchè mi peste? Chè mal sai lusingar per questa lama. Le tempie a Menalippo per disdegno. Sappiendo chi voi siete e la sua pecca. Se quella con ch'io parlo non si secca. Bel capo ch'egli avea diretro guasto. E questi l'Arcivescovo Ruggeri. La qual per me ha il titol della fame. Lo padre e i figli, e con l'acute scane. Quando fui desto innanzi la dimane. Pensando ciò ch'il mio cor s'annunziava. Riprese il teschio misero coi denti. Movasi la Capraia e la Gorgona. Lo pianto stesso li pianger non lascia. E il duol, che trova in sugli occhi intoppo. Cessato avesse del mio viso stallo. Dimmi chi sei, e s'io non ti disbrigo. lo son quel delle frutta del mal orte. Che qui riprendo dattero per figo. Sappi che tosto che l'anima trade. Come fec'io, il corpo suo l'è tolto. E mangia e bee e dorme e veste panni. Che questi lasciò un diavol in sua yece. Quando noi fummo fatti tanto avante.

Pensa oramai per te, s'hai fior d'ingegno. Gocciava il pianto e sanguinosa bava. E quando l'ali furo aperte assai.
La gente grossa il pensi, che non vede. D'esser di là dal centro, ov'io mi presi. E questi che ne fe' scala col pelo. Da questa parte cadde giù dal cielo. Loco è laggiù da Belzebù remoto.

L'uso di queste sinfonie nel 1° e nell'ultimo accento del verso è parallelo e analogo, come ho accennato, a quello delle alliterazioni nel 1° accento e nell'ultimo: anch'esse servono fra l'altro a dare a tutto il verso una salda unità musicale.

## Vediamo ora esempi

6

b) di sinfonie tra il 2° accento e l'ultimo:

Qui si parrà la tua nobilitate. Nulla speranza gli conforta mai. Cotali uscir della schiera ov'è Dido.

Il verso sale nella prima parte, sale fino al primo elemento della sinfonia; poi discende nella seconda parte e si rileva all'ultimo accento, dove la vocale fa sinfonia alla vocale dell'accento precedente:

nulla speranza — gli conforta mai. mi ripingeva là — dove il sol tace. cotali uscir — della schiera ov'è Dido.

È un'onda che sale, poi si abbassa per risalire nuovamente e poi smorzarsi, e ai due punti più salienti ritrova lo stesso suono: veramente possiamo dire che fa eco a sè stessa. Di questo secondo sistema di sinfonie ho anche raccolto parecchie centinaia di esempi nel solo *Inferno*:

Guardai in alto, e vidi le sue spalle. Si volge all'acqua perigliosa e guata. Poi ch'ei posato un poco il corpo lasso. Anzi impediva tanto il mio cammino. Di quella fera alla gaietta pelle. Con la test'alta e con rabbiosa fame. Si che parea che l'aer ne temesse. Per cui morì la vergine Cammilla. Là onde invidia prima dipartilla. Qui si parrà la tua nobilitate. Non pare indegno ad uomo d'intelletto. Nell'empireo ciel per padre eletto. Per questa andata, onde gli dai tu vanto. Intese cose, che furon cagione. E durerà quanto il mondo lontana. Ch'io mi sia tardi al soccorso levata. L'umana spezie eccede ogni contento. Perch'io non temo di venir qua entro. Dell'altre no, che non son paurose. Si mosse, e venne al loco dov'io era. Che mi sedea con l'antica Rachele. Che uscio per te della volgare schiera. Su la fiumana, ove il mar non ha vanto. Poscia che m'ebbe ragionato questo. Perché mi fece del venir più presto. the del bel monte il corto andar ti tolse. Quale i fioretti dal notturno gelo. Ch'io cominciai come persona franca. Alle vere parole che ti porse. Giustizia mosse il mio alto fattore. Lasciate ogni speranza voi ch'entrate. Qui si convien lasciare ogni sospetto. Mischiate sono a quel cattivo core.

Cacciarli i Ciel per non esser men belli. El io: Maestro, cho è tanto greve. Che invidiosi son d'ogni altra sorte. Che morte tanta n'avesse disfatta. Nelle tenebre eterne, in caldo e in gelo. Ma poi ch'ei vide ch'io non mi partiva. Verrai a piaggia, non qui, per passare. Che intorno agli occhi avea di fiamme rote. Di lor semenza e di lor nascimenti. Un greve tuono si ch'io mi riscossi. Dritto levato, e fiso riguardai. Per conoscer lo loco dov'io fossi. Or vò che sappi, innanzi che più andi. Spiriti umani non eran salvati. Di qua dal sommo, quand'io vidi un foco. Nel nome che sonò la voce sola. Volsersi a me con salutevol cenno. Ch'esser mi fecer della loro schiera. Si ch'io fui sesto tra cotanto senno. Venimmo al piè d'un nobile castello. Di grande autorità ne' lor sembianti. Parlavan rado, con voci soavi. Mi fur mostrati gli spiriti magni. Cesare armato con gli occhi grifagni. Fuor della queta nell'aura che trema. Dico, che quando l'anima mal nata. Dicono e odono, e poi son giù volte. Non t'inganni l'ampiezza dell'entrare. Mena gli spirti con la sua rapina. Bestemmian quivi la virtù divina. Eran dannati i peccator carnali. Nel freddo tempo, a schiera larga e piena. Così quel fiato gli spiriti mali. Nulla speranza gli conforta mai. Tenne la terra, che il Soldan corregge. E ruppe fede al cener di Sicheo. Vegnon per l'aer dal voler portate.

Cotali uscir della schiera ov'è Dido. Caina attende chi in vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Da che io intesi quelle anime offense. A che e come concedette amore. Esser baciato da cotanto amante. Mi veggio intorno, come ch'io mi mova. Pute la terra che questo riceve. E il ventre largo, e unghiate le mani. Non avea membro che tenesse fermo. Si che non par ch'io ti vedessi mai. Loco se' messa, ed a sì fatta pena. Per la dannosa colpa della gola. Per simil colpa: e più non fe' parola. Mi pesa sì che a lagrimar m'invita. Li cittadin della città partita. Verranno al sangue e la parte selvaggia. Infra tre soli, e che l'altra sormonti. Dimmi ove sono, e fa ch'io li conosca. Se il ciel gli addolcia o lo inferno gli attosca. Diversa colpa giù li grava al fondo. Se tanto scendi, li potrai vedere. Cadde con essa a par degli altri ciechi. Di qua dal suon dell'angelica tromba. Ed egli a me: Ritorna a tua scienza. Più senta il bene, e così la doglienza. Tuttochè questa gente maledetta. Quali dal vento le gonfiate vele. Tal cadde a terra la fiera crudele. Ahi giustizia di Dio, tante chi stipa. Questi fur cherci, che non han coperchio Piloso al capo, e Papi e Cardinali. Vostro saper non ha contrasto a lei. Questa provvede, giudica e persegue. Pur da color che le dovrian dar lode. Ma con la testa col petto e co piedi. Con gli occhi volti a chi del fango ingozza.

Venimmo al piè d'una torre al dassezzo. Disse lo mio signore, a questa volta. Che gli sia fatto, e poi se ne rammarca. Tosto che il duca ed io nel legno fui. Baciommi il volto, e disse: Alma sdegnosa. Quei fu al mondo persona orgegliosa. Bontà non è che sua memoria fregi. Quanti si tengon or lassù gran regi, Che qui staranno come porci in brago. In sè medesmo si volgea coi denti. Quivi il lasciammo, che più non ne narro. Perch'io avanti l'occhio intento sbarro. Là entro certo nella valle cerno. Ch'entro l'affoca, le dimostra rosse. Come tu vedi in questo basso inferno. Va per lo regno della morta gente. Non mi lasciar, diss'io, così disfatto. E se 'l passar più oltre c'è negato. Che 'l si e 'l no nel capo mi tenzona. Chi m'ha negate le dolenti case. Attento si fermò com'uom che ascolta. In questo fondo della trista conca. Discende mai alcun del primo grado. Guarda mi disse: le feroci Erine. Batteansi a palme e gridavan si alto. Dicevan tutte riguardando in giuso. Mal non vengiammo in Teseo l'assalto. Sotto il velame degli versi strani. Non altrimenti fatto che d'un vento Impetuoso per gli avversi ardori. O cacciati del ciel gente dispetta. Cerbero vostro, se ben vi ricorda. Poi si rivolse per la strada lorda. E veggio ad ogni man grande campagna. Si come ad Arli, ove Rodano stagna. Ora sen van per un secreto calle. Mi volvi, cominciai, com'a te piace.

A te mio cor, se non per dicer poco. La tua loquela ti fa manifesto. D'una dell'arche: però m'accostai. E l'animose man del duca e pronte. Guardommi un poco, e poi quasi sdegnoso. S'ei fur cacciati, ei tornar d'ogni parte. Avesse di veder s'altri era meco. Quando s'accorse d'alcuna dimora. Restato m'era, non mutò aspetto. Nè mosse collo, nè piegò sua costa. Perch'io pregai lo spirito più avaccio. E il cardinale, e degli altri mi taccio. Da lei saprai di tua vita il viaggio. Tal ch'ogni vista ne sarebbe schiva. Che si ci sproni nella vita corta. Ove i bolliti facean alte strida. Quivi si piangon li spietati danni. Mostrocci un'ombra dall'un canto sola. Allor soffiò lo tronco forte, e poi. Cade in la selva, e non l'è parte scelta. Surge in vermena, ed in pianta silvestra. E quel dilaceraro a brano a brano. Raccoglietele al piè del tristo cesto. Avrebber fatto lavorare indarno. Lo secondo giron dal terzo, e dove. Quivi fermammo i passi a randa a randa. Come di neve in alpe senza vento. Onde l'arena s'accendea, com'esca. In Mongibello alla fucina negra. Non ne potrebbe aver vendetta allegra. Dio in disdegno, e poco par che il pregi. Sono al suo petto assai debiti fregi. Tal per l'arena giù sen giva quello. Perchè il pregai che mi largisse il pasto. Di cui largito m'aveva il disio. In mezzo mar siede un paese guasto. Ora è diserta come cosa vieta.

E puro argento son le braccia e il petto. Poi è di rame infino alla forcata. Le quali accolte foran quella grotta. Non se' ancor per tutto il cerchio volto. Perchè, se cosa m'apparisce nuova. Là dove vanno l'anime a lavarsi. To non osava scender della strada. E riducêmi a ca' per questo calle. E s'io non fossi si per tempo morto. Di quei Roman che vi rimaser quando. E letterati grandi, e di gran fama. Priscian sen va con quella turba grama. Poi si rivolse, e parve di coloro. Così, rotando, ciascuno il visaggio. Se l'altre volte si poco ti costa. Risposer tutti, il satisfare altrui. Ed accennolle che venisse a proda. Che s'appressavan da diversi canti. Per cento rote, e da lungi si pone. Dal suo maestro, disdegnoso e fello. Cosi ne pose al fondo Gerione. Si dileguò, come da corda cocca. Vaneggia un pozzo assai largo e profondo. Infino al pozzo, che i tronca e raccogli. In questo loco, dalla schiena scossi. Alla man destra vidi nuova pieta. Di là con noi, ma con passi maggiori. Dall'altra sponda vanno verso il monto. Che li battean crudelmente di retro Ahi come facean lor levar le berze. Ed anco di Medea si fa vendetta. Con lui sen va chi da tal parte inganna. E questo basti della prima valle. Già eravam là ve lo stretto calle. O Simon mago, o miseri seguaci. Or convien che per voi suoni la tromba. Io vidi per le coste e per lo fondo.

Fatti per loco di battezzatori. L'un delli quali, ancor non è molt'anni. Moversi pur su per l'estrema buccia. Chi è colui, Maestro, che si cruccia. Diss'io, e cui più rossa fiamma succia. Non mi dipose, si mi giunse al rotto. Ed io risposi come a me fu imposto. Poi sospirando, e con voce di pianto. Di ver ponente un pastor senza legge. Che tu tenesti nella vita lieta. O ira o coscienza che il mordesse. Di nuova pena mi convien far versi. Che si bagnava d'angoscioso pianto. Vidi si torta, che il pianto degli occhi. Del duro scoglio, si che la mia scorta. Diretro guarda, e fa retroso calle. Li due serpenti avvolti con la verga. Lo Carrarese che di sotto alberga. Appiè dell'alpe, che serra Lamagna. Sopra Tiralli, ch'ha nome Benaco. Segnar potria, se fesse quel cammino. Da fronteggiar Bresciani e Bergamaschi. Senza cultura, e d'abitanti nuda. Per lo pantan che avea da tutte parti. E per colei che il loco prima elesse. Mi son si certi, e prendon si mia fede. Ora vorrebbe, ma tardi si pente. Sotto Sibilia, Caino e le spine. E già iernotte fu la luna tonda. Alcuna volta per la selva fonda. Bolle l'inverno la tenace pece. A rimpalmar li legni lor non sani. Le coste a quel che più viaggi fece. Chi ribatte da proda, e chi da poppa. Chi terzeruolo ed artimon rintoppa. Io vedea lei, ma non vedeva in essa. Ahi quanto egli era nell'aspetto fiero.

Con l'ali aperte, e sopra il piè leggiero. Quei s'attuffò, e tornò su sconvolto. Poi l'addentar con più di cento raffi. Usciron quei di sotto al ponticello. Aller gli fu l'orgoglio si caduto. Ma quel demonio che tenea sermone. E disse: 'Posa, posa, Scarmiglione. E Barbariccia guidi la decina. Pure alla pegola era la mia intesa. E della gente ch'entro v'era incesa. E nascondeva in men che non balena. Stanno i ranocchi pur col muso fuori. Gli arroncigliò le impegolate chiome. Gli unghioni addosso sì che tu lo scuoi. Domandollo ond'ei fosse, e quei rispose. Quand'elli un poco rappaciati foro. Si ch'ei non teman delle lor vendette. Ed io, sedendo in questo loco stesso. Ch'eran già cotti dentro dalla crosta. Dov'ei parlò della rana e del topo. Principio e fine con la mente fissa. Più tosto a me, che quella d'entro impetro. Con simile atto e con simile faccia. Già non compiè di tal consiglio rendere. E vede presso a sè le fiamme accese. Avendo più di lui che di sè cura. Porre ministri della fossa quinta. Egli avean cappe con cappucci bassi. Poi disser me: O Tosco, ch'al collegio. Frati Godenti fummo, e Bolognesi. Per conservar sua pace, e fummo tali. Io cominciai: O frati, i vostri mali. Come tu vedi, ed è mestier ch'ei senta. Allor vid'io maravigliar Virgilio. Poscia drizzò al frate cotal voce. Si leva e guarda, e vede la campagna. Ritorna in casa, e qua e là si lagna.

Ben la ruina, e diedimi di piglio. Se col suo grave corpo non s'accascia. Più lunga scala convien che si saglia. Noi discendemmo il ponte dalla testa. Con serpi le man dietro avean legate. Là dove il collo alle spalle s'annoda. Erba nè biada in sua vita non pasce. Poco tempo è, in questa gola fera. Vita bestial mi piacque, e non umana. Si come a mul ch' io fui: son Vanni Fucci. Ed io al Duca: Digli che non mucci. Nella miseria dove tu mi vedi. Poi che in mal far lo seme tuo avanzi. E quello affoca qualunque s' intoppa. Dicendo: 'Cianfa dove fia rimaso. (fià eran li due capi un divenuti. Così parea, venendo verso l'epe. Livido e nero come gran di pepe. Non trasmutò, si ch'ambo e due le forme. Che il serpente la coda in forca fesse. Uscir gli orecchi delle gote scempie. Come face le corna la lumaccia. Che per mare e per terra batti l'ali. E tu in grande onoranza non ne sali. Allor mi dolsi, ed ora mi ridoglio. Quand'io drizzo la mente a ciò ch'io vidi. L'ottava bolgia, sì com' io m'accorsi. Maestro mio, rispos' io, per udirti. Perch' ei fur Greci, forse del tuo detto. Lo qual dovea Penelope far lieta. Ma misi me per l'alto mare aperto. 'O frati, dissi, che per cento milia. De' nostri sensi ch'è del rimanente. Poi ch'entrati eravam nell'alto passo. l'er la distanza, e parvemi alta tanto. Quanto veduta non m'aveva alcuna. Noi ci allegrammo, e tosto tornò in pianto.

Con la licenza del dolce Poeta. Udimmo dire: O tu, a cui io drizzo. Non t'incresca restar a parlar meco. Caduto sei di quella dolce terra. Ravenna sta come stata è molti anni. Di quà, di là, e poi diè cotal fiato. Mentre ch'io forma fui d'ossa e di polpe. Nè mercatante in terra di Soldano. Guardò in sè, nè in me quel capestro. Che solea far li suoi cinti più macri. Così mi chiese questi per maestro. Come tu sai; però son due le chiavi. Là' ve il tacer mi fu avviso il peggio. E dissi: Padre, da che tu mi lavi. A Ceperan, là dove fu bugiardo. Ove senz'arme vinse il vecchio Alardo. Com'io vidi un, così non si pertugia. Prima ch'altri dinanzi gli rivada. Per maraviglia obliando il martiro. Poi che l'un piè per girsene sospese. Con gli altri, innanzi agli altri apri la canna. Per tradimento di un tiranno fello. Senza più prova, di contarla solo. Io vidi certo, ed ancor par ch'io 'l veggia. E il capo tronco tenea per le chiome. Di sè faceva a sè stesso lucerna. Ed eran due in uno, ed uno in due. Che dello stare a piangere eran vaghe. Attendi ad altro, ed ei là si rimanga. Che dello scoglio l'altra valle mostra. Che di pietà ferrati avean gli strali. Ond'io gli orecchi colle man copersi. Tal era quivi, e tal puzzo n'usciva. Dell'alto Sire, infallibil giustizia. Languir gli spirti per diverse biche. Si trasmutava per lo triste calle. Guardando ed ascoltando gli ammalati.

Del pizzicor, che non ha più soccorso. Se la vostra memoria non s'imboli. Io fui d'Arezzo, ed Albero da Siena. Perch'io nol feci Dedalo, mi fece. Ecuba trista misera e cattiva. Forsennata latrò sì come cane. Tanto il dolor le fè la mente torta. Io vidi un fatto a guisa di liuto. L'un verso il mento e l'altro in su riverte. O voi che senza alcuna pena siete. Ed ora, lasso! un gocciol d'acqua bramo. A metter più li miei sospiri in fuga. Ma che mi val, ch'ho le membra legate. Io sarei messo già per lo sentiero. E non credo che sieno in sempiterno. Col braccio suo che non parve men duro. Rispose quel ch'avea enfiata l'epa. A te sia rea la sete onde ti crepa. Quand'io 'l senti' a me parlar con ira. Che desiava scusarmi, e scusava. Trovammo l'altro assai più fiero e maggio. Non so io dir, ma ei tenea succinto. Questo superbo voll'esser esperto. Fialte ha nome; e' fece le gran prove. Esperienza avesser gli occhi miei. Non ci far ire a Tizio nè a Tifo. Questi può dar di quel che qui si brama. Però ti china, e non torcer lo grifo. Sotto il chinato, quando un nuvol vada. Sopra il qual pontan tutte l'altre rocce. Come noi fummo giù nel pozzo scuro. Volsimi a' piedi, e vidi due si stretti. Per la freddura, pur col viso in giue. D'un corpo usciro: e tutta la Caina. Fatti per freddo: onde mi vien riprezzo. Se voler fu, o destino, o fortuna. Se tu non vieni a crescer la vendetta.

Di Mont'Aperti, perchè mi moleste. Qual se' tu, che così rampogni altrui. Chè mal sai lusingar per questa lama. Va via, rispose, e ciò che tu vuoi, conta. Ma non tacer, se tu di qua entr'eschi. Ch'io vidi due ghiacciati in una buca. Che per l'effetto de' suo' ma' pensieri. Breve pertugio dentro dalla muda. Posciachè fummo al quarto di venuti. Riprese il teschio misero coi denti Che furo all'osso, come d'un can, forti. Innocenti facea l'età novella. E il duol, che trova in sugli occhi rintoppo. Ed in corpo par vivo ancor di sopra. Poi per lo vento mi ristrinsi retro. E trasparean come festuca in vetro. Quella col capo, e quella con le piante. Io non morii, e non rimasi vivo. Che i giganti non fan con le sue braccia. Ch'a così fatta parte si confaccia. Ben dee da lui procedere ogni lutto. E si giungieno al loco della cresta. Vengon di là, onde il Nilo s'avvalla. Vele di mar non vid'io mai cotali. Non avean penne, ma di vipistrello. Si che tre venti si movean da ello. Gocciava il pianto e sanguinosa bava. Si che tre ne facea così dolenti. Che il capo ha dentro, e fuor le gambe mena. Vedi come si storce, e non fa motto. Maestro mio, diss'io quando fui dritto. A trarmi d'erro un poco mi favella. D'un ruscelletto che quivi discende.

Anche queste *sinfonie* sono casuali? Se si trattasse di qualche altro poeta, non saprei che dire: in Dante, non lo credo; troppa è la precisione mi-

nuta, sistematica, con cui egli cura gli elementi più sottili della sua metrica, e troppo sono numerosi gli esempi che incontriamo nel divino poema.

Che se mai fosse inconscio e casuale l'uso di siffatti elementi, questo è appunto l'ufficio più alto della critica, di scoprire i principii e le leggi cui l'esplicazione dell'opera d'arte va soggetta, e cui obbediscono, sia pure inconsciamente, il poeta e l'artista.

Ma c'è un altro fatto caratteristico, il quale ci induce a ritenere che anche qui si tratti di elementi artistici coscientemente cercati e voluti: Dante spinge tanto oltre questa sistematica ricerca delle sinfonie interne che, non di rado, anche quando la vocale tonica finale è una u, troviamo una sinfonia interna in u. Questa vocale così scura difficilmente vien ripetuta dai nostri poeti nello stesso verso, il quale verrebbe ad avere un suono troppo cupo, poco gradevole al nostro orecchio. Dante. per contro, non disdegna quest'uso ripetuto, pur di dare al suo verso il vantaggio musicale di una sinfonia interna che faccia eco alla vocale tonica finale; non lo disdegna nemmeno nella terza cantica, dove pure è evidente la ricerca dei suoni più chiari:

Ch'io vidi duo ghiacciati in una buca.

Parole furon queste del mio Duca.

E se la fama tua dopo te luca.

Là 've'l cervel s'aggiunge con la nuca.

Vuol andar su, purchè 'l sol ne riluca.

Alle curule Sizii ed Arigucci.

Siccome a mul ch'io fui: son Vanui Fucci.

Ed io al Duca: Digli che non mucci.

Muoversi pur su per l'estrema buccia. Chi è colui, Maestro, che si cruccia. Diss'io, e cui più rossa fiamma succia. Che su e giù del suo lume conduce. Che quel della mia tuba, che deduce. Da essa vien ciò che dà luce a luce. La virtù mista per lo corpo luce. Stupido tutto al carro della luce. Nello intelletto tuo l'eterna luce. Della gloria futura, il qual produce. Ideale poi più o men traluce. Mal conosciuto, che quivi traluce. Per lo nuovo cammin, tu ne conduci. Tu scaldi 'l mondo, tu sovr'esso luci. Però che tutte quelle vive luci. Breve pertugio dentro dalla muda. Senza coltura, e d'abitanti nuda. Si vider mai in alcun tanto crude. Parendo inchiuso da quel ch'egli inchiude. Quand'io vidi due ombre smorte e nude. L'ultimo è tutto d'angelici ludi. Poscia ne' duo penultimi tripudi. Oh tu che leggi, udirai nuovo ludo. Assai mi fu: ma or con ambedue. Dico con l'una, o ver con ambedue. Ad artigliar ben lui, ed ambedue. Le prime eran cornute come bue. Ed eran due in uno, ed uno in due. Mio figlio fu, e tuo bisavo fue. Così per una voce detto fue. Colui vedrai, colui che impresso fue. Che l'umana natura mai non fue. Diretro a tutti dicean: Prima fue. Per la freddura, pur col viso in giue. Una natura in Cristo esser, non piue. Dunque a Dio convenia con le vie Sue. Tutti cantavan: Benedetta tue. E di noi parli pur, come se tue.

Del loco, o per mal uso che gli fruga. A metter più gli miei sospiri in fuga. Virtù così per nimica si fuga. E'l fummo del ruscel di sopra aduggia. Com' io vidi un, così non si pertugia. Qual se' tu, che così rampogni altrui. Risposer tutti, il satisfare altrui. Lo Duca stette; ed io dissi a colui. Si ch' io m' esca d' un dubbio per costui. Luce la luce di Romeo di cui. Parea ciascuna rubinetto, in cui. O donna di virtù, sola per cui. In giù son messo tanto, perch'io fui. Tosto che 'l Duca ed io nel legno fui. Onde l'ultimo di percosso fui. Così quel lume; ond'io m'attesi a lui. Così disse 'l mio Duca; ed io con lui. Lo mondo è cieco, e tu vien ben da lui, Com'esser posso più, ringrazio Lui. Per che gridavan tutti: Dove rui. Mi domandò: Chi fur gli maggior tui? Dio vede tutto, e tuo veder s'inluia. L'una vegghiava a studio della culla. Surse in mia visione una fanciulla. Già veggia, per mezzul perdere o lulla. Della sua sepoltura : ed ancor nulla. Perchè per ira hai voluto esser nulla. Dunque la voce tua, che il ciel trastulla. E la virtù, che lo sguardo m'indulse. Quando colui che tutto I mondo alluma. Senza la qual, chi sua vita consuma. La mente, che qui luce, in terra fuma. Qual fumo in aere, od in acqua la schiuma. Chiuder conviensi per lo forte acume. E per lo monte, del cui bel cacume. Fregiavan si la sua faccia di lume. Un punto vidi, che raggiava lume. Ma per paura chiuso cristian fu' mi.

Si sigillava; e tutti gli altri lumi. E vidi lui tornare a tutti i lumi. · Così sen vanno su per l'onda bruna. Surger per via, che poco le sta bruna. Che venia lungo l'argine; e ciascuna. L'uom della villa quando l'uva imbruna. Lo lume era di sotto dalla luna. Su, dove 'l monte indietro si rauna. Ciascun'ombra, e baciarsi una con una. Lo fondo suo, infin ch'ei si raggiunge. Però alquanto più te stesso pungi. E più di dubbio nella mente aduno. Per lo papiro suso un color bruno. U' non si muta mai bianco nè bruno. Da che fatto fu poi di sangue bruno. Tanto possiede più di ben ciascuno. Gli altri duo riguardavano; e ciascuno. Dal Torso fu; e purga per digiuno. Già di veder costui non son digiuno. Che fu già vite, ed ora è fatta pruno. Benedetto sie Tu, Tu, trino ed uno. Quel traditor che vede pur con l'uno. La piaga, che Maria richiuse ed unse. Tanto, che la veduta vi consunsi! Luce divina sovra me s'appunta. Da questo cielo, in cui l'ombra s'appunta. La cui virtù, con mio veder congiunta. Di nominar ciascun, da ch'è si munta. Di là da lui, più che l'altre trapunta. Che fa natura, e quel ch'è poi aggiunto. Perchè da lui non vide organo assunto. Che m'avea di paura il cuor compunto. Di che ciascun di colpo fu compunto. Mira quel cerchio, che più gli è congiunto. Coverchia, e sotto 'l cui colmo consunto. Ma poi ch'io fui appiè d'un colle giunto. Poi si volgea ciascun, quand'era giunto. Chè quando fui si presso di lor giunto,

Tu se' omai al Purgatorio giunto. Per gli occhi fui di grave dolor munto. Gerusalem col suo più alto punto. Fatti sicur, chè noi siamo a buon punto. Uomo si duro, che non fosse punto. Ed in altrui vostra pioggia ripluo. Maledetta sii tu, antica lupa. Per gli occhi 'l mal, che tutto 'l mondo occúpa. Discesa poi per più pelaghi cupi. Voglio che tu omai ti disviluppe. Risposto fummi: Di', chi t'assicura. Umile ed alta più che creatura. Felicitando sè di cura in cura. Chè a sè ritorce tutta la mia cura. Avendo più di lui che di sè cura. Tutto suo amor laggiù pose a drittura. Là dove più in sua materia dura. E giù dal collo della ripa dura. Dette mi fûr di mia vita futura. E così nulla fu di tanta ingiura. Dicendo: Spirto, in cui pianger matura. E col suo lume il tempo ne misura. S'alla natura assunta si misura. Appiè del vero il dubbio; ed è natura. Depende il cielo e tutta la natura. Qual mi fec'io, che pur di mia natura. Fatto ha la mente sua negli occhi os ura. Colui ch'a tutto 'l mondo fe' paura. E che muta in conforto sua paura. Credette Cimabue nella pintura. L'una mi fa tacer l'altra scongiura. Mille e cent'anni e più dispetta e scura. E già venuto all'ultima tortura. Ed io a lui: qual forza, o qual ventura. Che si distende su per la verdura. Non altrimenti stupido si turba. E queste cose pur fur oresture. Si dentro a' lumi sante creature,

Col sangue suo e con le sue giunture. L'acqua e la terra e tutte lor misture. E se natura o arte fe' pasture. Che furon come spade alle scritture. E le mie luci, ancor poco sicure. Tanto mi piace più quando più turge. Per tutti i cerchi dell'Inferno oscuri. Col pugno suo, che non parve men duro. Come noi fummo giù nel pozzo scuro. Caduto sarei giù senza esser urto. Era la mia virtù tanto confusa. Ancor non era sua bocca richiusa. Ch'è giudicata in su le tue accuse. Che di tristizia tutto mi confuse. Ciò che vedesti fu, perchè non scuse. Nuova luce percuote 'l viso chiuso. E se fu più lo suo parlar diffuso. L'un si levò, e l'altro cadde giuso. Gridavan tutte, riguardando in giuso. Aver di lume, tutto fosse infuso. Così dell'atto suo, per gli occhi infuso. Sotto le quai ciascun cambiava muso. Infin che 'l mar fu sopra noi richiuso. Venir notando una figura in suso. Che la notturna tenebra, ad ir suso. Lo nome di colui che in terra addusse. Dall'empio culto che 'l mondo sedusse. Colui, che da sinistra le s'aggiusta. E d'un serpente tutto l'altro fusto. Ingiusto fece me contra me giusto. Poeta fui, e cantai di quel giusto. La faccia sua era faccia d'un giusto. Con una spada lucida ed acuta. Dell'alto scende virtù, che m'aiuta. Che più la perde, quando più s'aiuta. Poi vidi quattro in umile paruta. E l'altro dietro a lui, parlando sputa. Che la figura impressa non trasmuta.

Aver le luci tue chiare ed acute. E non pur le nature provvedute. Di quell'umile Italia fia salute. U' si dotâr di mutua salute. Tu se' si presso all'ultima salute. Più alto verso l'ultima salute. Non fur più tosto dentro a me venute. Secondo 'l più e 'l men della virtute. Supplica a te per grazia di virtute. L'anima sua di si viva virtute. Già eran li duo capi un divenuti. Quale i fanciulli vergognando muti. Posciach's fummo al quarto di venuti. Dissi: Or direte dunque a quel caduto. Allor gli fu l'orgoglio si caduto. Ed io a loro: I' fui nato e cresciuto. Ch'è di torbidi nuvoli involuto. Io vidi un fatto a guisa di liuto. E s'io fui dianzi alla risposta muto. Poscia ch'io v'ebbi alcun riconosciuto. È da partir, chè tutto avem veduto. Vedendo altrui, non essendo veduto. Ond'usci 'l sangue per Giuda venduto. Se fosse appunto la cera dedutta. La luce del suggel parrebbe tutta. Già t'ho veduto co' capelli asciutti. Una sola virtù sarebbe in tutti. Ma tu chi se' che si se' fatto brutto? E poi che fu a terra si distrutto. Or m'hai perduta; i' sono essa che lutto. Ed io a lui: Con piangere e con lutto. Ben dee da lui procedere ogni lutto. Nel mondo, in che puro atto fu produtto. Si travolse così alcun del tutto. Che, quantunque la Chiesa guarda, tutto. Nell'esser suo raggiò insieme tutto. Chè, se potuto aveste veder tutto. Ecco colei che tutto 'l mondo appuzza.

Abbiamo notato fin qui le alliterazioni e le sinfonie, che Dante persegue e usa con grande abbondanza, disciplinata da criteri severi e precisi: splendida prova della cura sottilissima, instancabile, infinita. con cui egli applicava i concetti, più che adombrati, lucidamente e magistralmente espressi nella sua definizione del verso: « cosa per legame musaico armonizzata ».

Ma tutto questo non basta. Questi elementi, caratteristici, importantissimi, non sono sufficienti a spiegare quell'armonia particolare che distingue in modo così sensibile, così spiccato, il verso di Dante da quello di tutti gli altri nostri poeti. Noi dobbiamo trovare una chiave che ci apra altre porte per entrare più innanzi in questo tempio maraviglioso; in altre parole, dobbiamo procacciarci un altro strumento di analisi per scomporre questa struttura metrica nei suoi elementi più semplici e vedere come sono stati messi insieme.

Invero, non possiamo sperare di trovare tale strumento nella nostra metrica usuale, la quale si limita a contare il numero delle sillabe, accennando appena ad alcuni degli accenti. Codesta non è metrica, ma materialità meccanica, che mi sembra assurdo voler dignificare col nome sacro a una delle arti più gentili.

Se vogliamo avere una metrica degna di questo nome, uno strumento di precisione anzichè una misurazione a braccia, noi dobbiamo per forza ritornare alla metrica classica, la quale rappresenta il frutto più alto e più squisito della finissima sensibilità musicale dei nostri antichi e, al empo stesso, della singolare acutezza e profondità della loro analisi indagatrice.

Non intendo qui di entrare nella questione delle origini della poesia ritmica: questione attraente per molti rispetti, ma che ci porterebbe troppo lontano dal nostro soggetto. Dirò solamente che a me sembrerebbe assurdo che in un fatto etnologico e psicologico per sua natura assolutamente continuativo, quale è lo svolgimento della poesia, segnatamente della poesia popolare, proprio nel campo di questi fatti sia venuta meno quella legge dell' evoluzione che vediamo governare tutta la vita dell'universo.

La peesia ritmica si venne lentamente, gradatamente svolgendo dall'antica poesia metrica. Nè è esatto il dire che sia venuto meno il senso della quantità. Pochi sensi presentano, nell'evoluzione della natura umana, cambiamenti così poco radicali come il senso dell'udito. Il senso della quantità si andò semplicemente modificando. Col logorarsi delle desinenze delle parole, vennero ad avere maggiore importanza, maggiore enfasi, le sillabe accentate; su queste posò più spiccatamente la voce; queste sopra tutto vennero a suonare come lunghe e come tali a essere considerate.

Il fatto, deplorevole per tutti i rispetti, che da noi furono messi in-disparte tutti i termini della metrica classica, sembrò rendere anche più profondo il distacco fra la poesia metrica e la poesia ritmica; fra le due parve schiudersi un abisso; tanto che da noi sembra quasi assurdo parlare di brevi e di lunghe, mentre la cosa riesce naturale e semplicissima ai Tedeschi, agli Inglesi, ai Russi, a quanti popoli hanno, per loro fortuna, conservato almeno le denominazioni, se non i sistemi, della metrica antica. È innegabile, e non può in alcun modo essere messo in dubbio, che tutti questi popoli sentono la quantità in modo assolutamente identico al nostro.

È stata questa un'illusione dannosissima, nello svolgimento della nostra poesia: noi abbiamo creduto di non percepire le differenze di quantità, le lunghe e le brevi, semplicemente per il fatto che avevamo dimenticato questa terminologia. Sono cose che avvengono molto spesso nella storia dei popoli: facilmente essi si immaginano di avere demolito o soppresso un istituto politico o sociale, semplicemente perchè ne hanno perduto o dimenticato o cambiato il nome.

D'altra parte, non dobbiamo perdere di vista il fatto che la metrica antica ha durato da noi molto più che non si creda comunemente. Dante aveva già venticinque anni quando il maestro Sion da Vercelli pubblicava il suo trattato metrico Norum doctrinale, e poco tempo prima (1260) Jean de Garlande (1) aveva pubblicato la sua Poetica, nella quale anch'egli parla di iambi e spondei, ecc., ma

<sup>(1)</sup> Giovanni di Garlanda (non « di Garlandia », come fu erroneamente tradotto).

tenendo conto, per la lunghezza delle sillabe, dell'accento.

Nè è a stupire se Dante, con la mente tutta impregnata dell'antica coltura, avesse nell'orecchio, sia pure inconsciamente, l'eco insistente, non riducibile al silenzio, dei metri latini.

Del resto, è questa, possiamo dire, una digression che non ci tocca. La questione sta tutta qui: poichè la semplice misurazione a sillabe — nella quale consiste la nostra pretesa metrica—non ci può in aleun modo illuminare intorno ai segreti della metrica dantesca — nè, a vero dire, di quella di alcun altro poeta — si tratta di vedere se un efficace strumento di analisi, atto a investigazioni minute e precise, ci possa essere fornito dalla metrica antica.

Non sono ignoti certamente, nè a me nè a voi, i tentativi, parecchie volte ripetuti, di applicare alla nostra versificazione la metrica antica: lo Zambaldi, per citare un esempio, nel suo studio sul Ritmo dei versi italiani, tentò di ricondurre tutti i nostri versi a corrispondenti forme metriche antiche: lo stesso ha fatto il Fraccaroli (1): con gli stessi intendimenti, il Guarnerio (2) ha perfino compilato un trattato per le scuole. Tralascio le citazioni, perchè non è mio scopo di fare della bibliografia, nè di sfoggiare della erudizione a buon mercato.

Come sono stati accolti questi tentativi? In complesso possiamo dire che, se furono lodati come

<sup>1)</sup> Di una teoria razionale di metrica italiana; Torino, 1857.

<sup>2</sup> Manuale di versificazione italiana; Milano, 1893.

documenti di dottrina e di perspicace ingegno, in pratica, finora almeno, non hanno avuto conseguenza alcuna. La causa di questo fatto sta soprattutto nell'estrema complicazione a cui questi autori si sono lasciati condurre: il Fraccaroli, per esempio, studiando le forme del quinario come prima parte dell'endecasillabo, lo considera come una dipodia nelle sue forme acatalettica, iperca-« talettica e doppio-ipercatalettica » (1); e viene a divisare 87 schemi distinti di endecasillabi. Il Guarnerio segue la stessa via del Fraccaroli, e disegna 96 schemi di endecasillabi (2). Ne nasce una selva selvaggia nella quale lo studioso che non si smarrisce è bravo; senza dire, poi, che è quasi assolutamente impossibile, anche a chi voglia fare dei versi, tener presenti alla mente questi innumerevoli schemi, per sapere quale di essi, in questa o quella iunctura, gli convenga adottare.

Anche qui si sente la mancanza di contatto della nostra letteratura con quelle dei popoli moderni; anche qui abbiamo voluto procedere soli, con la sola lucerna degli antichi, senza mai alzare il capo e dare almeno un'occhiata a quelli che camminavano accanto a noi.

Senza uscire dal campo più specialmente riservato ai miei studi e al mio insegnamento, trovo che fin dal secolo xvi, gli Inglesi hanno introdotto nella loro poesia il verso sciolto, il blank verse. Introduttore ne fu il Surrey, con la sua traduzione

<sup>(1)</sup> Di una teoria razionale, ecc. pag. 91.

<sup>(2)</sup> Manuale, ecc. pag. 93.

dell' Eneide. Ma questo verso, che è appunto il verso adottato dallo Shakespeare e dagli altri drammatisti, invece di chiamarlo semplicemente endecasillabo, che è denominazione troppo imperfetta e materiale, gli Inglesi lo definirono, come abbiamo veduto « verso iambico di cinque piedi ». Il blank verse, corrispondente al nostro endecasillabo, consta infatti, in linea normale, di cinque iambi:

A lit-tle mòre - than kin - and lèss - than kind. But, loòk - the mòrn' - in rùs-set màn - tle clàd.

Se non che, a rompere la monotonia che potrebbe nascere dall'uso uniforme di soli iambi, fin da principio invalse l'uso di introdurre qua e là, a libero arbitrio del poeta, secondo i suggerimenti del suo senso artistico e musicale. un trocheo invece di un iambo. Il trocheo si trova non di rado all'inizio del verso, il quale viene, così, ad avere un ritmo discendente, mentre con i iambi si ha un ritmo ascendente:

Angels - and min-isters - of grace - defend(us). Costly - thy ha-bit as - thy purse - can buy.

Questa metrica è, oso dire, semplicissima: non è certamente difficile, anzi, con un po' di abitudine, diventa molto più facile misurare così le sillabe a due a due, invece di noverarle a una a una.

Ma questa metrica, che nella sua applicazione pratica non ottre alcuna difficoltà, presenta poi vantaggi incalcolabili in confronto col nostro procedimento materiale, inorganico, di misurare il verso a sillabe. Conservati, per quanto ridotti

a estrema semplicità, i metodi della metrica classica, noi veniamo a avere in nostra mano tutti, o quasi tutti, gli strumenti di analisi, di cui quella metrica è ricchissima; noi possiamo studiare nel blank rerse l'alternarsi dei iambi coi trochei, le arsi e le tesi, e quegli altri importantissimi elementi di metrica che sono le cesure. Con l'aiuto di questi elementi, gli studiosi di Shakespeare hanno potuto classificare i vari schemi di blank rerse da lui usati, seguirne l'evoluzione, il variare di struttura e di intonazione sempre più grande man mano che l'arte sua si fa più perfetta; e sono giunti al punto da potere, col solo schema della struttura del verso, ove non soccorrano altri dati di fatto, determinare a quale periodo dell'arte Shakespeariana appartenga un suo dramma o una sua commedia.

Nulla di simile non è possibile neppur di tentare col metodo rude e grossolano della misurazione a sillabe; onde io mi domandai se non fosse opportuno applicare quel sistema anche al nostro verso; — almeno, al verso di Dante. Dico espressamente al verso di Dante, e non parlo di versi di altri poeti, perchè quello è vicinissimo alle origini, è, si può dire, il primo grande modello del verso nuovo, in confronto con quelli dell'antichità: laddove il verso dei poeti che vennero dopo, e tanto più quanto più ci allontaniamo dalle origini, è stato sempre più influenzato dal sistema di versificazione, divenuto oramai prevalente, a sillabe e accenti.

Il verso di Dante nacque quando la poesia ritmica moveva ancora incerta i suoi passi, e quindi più fortemente si facevano ancora sentire, in particolar modo nelle menti colte. le influenze della metrica antica.

Nè si dica che io voglia forzosamente sottomettere la nostra versificazione a una metrica adatta a lingue dissimili dalla nostra per genio e per suono. Simile accusa si potrebbe, caso mai, volgere agli Inglesi, ai Tedeschi, o ai Russi (1), i quali alle loro lingue, diversissime dalle classiche, vollero applicare una metrica classica. Si tratta di una metrica che evidentemente è meglio adatta a una lingua la quale, come la nostra, si scosta meno, nell'indole e nell'intonazione, dalle lingue classiche in genere, e specialmente dalla lingua latina.

Essa è, dunque, cosa molto più nostra che non degli Inglesi o dei Tedeschi; peggio per noi se abbiamo lasciato andar rotta e sperduta una tradizione elassica che essi hanno saputo conservare.

Io non intendo punto affermare che Dante, nel costruire il suo verso, abbia del tutto, premeditatamente, seguito la metrica classica; ma mi sembra presumibile, a priori, che egli abbia sentito più da vicino, più direttamente, l'influenza del-

Kennst du das Land wo die Citro ven blübat che si può tradurze metricamente: Sai tu il pae se dal limo ne in fio re!

<sup>(1)</sup> Anche i Teleschi hanno, sostanzialmente, conservato la metrica classica, o fanno uso, f.a gli altri, del giambleo di cinque piedi. Esempio il celebre verso

l'armonia di quel trimetro iambico cattalettico al quale corrisponde più da presso il nostro endecasillabo.

Questa ipotesi a priori è confermata dall'analisi dei fatti? Vediamo.

La prima caratteristica del verso iambico è questa, che, sia esso tutto composto di iambi (~-), o di iambi intermisti a trochei (~-), siccome ciascuno di questi piedi si compone di due sillabe, l'una breve e l'altra lunga, ne viene di conseguenza che il verso deve avere un accento ogni due sillabe. Naturalmente, l'accento non è sempre di uguale forza; talvolta è più o meno debole, talvolta è solamente metrico, ossia non coincide con l'accento principale della parola.

Corrisponde il verso di Dante a questa condizione, dell'accento, ora più ora men forte, ogni due sillabe? Maravigliosamente.

Esaminate tutta la Divina Commedia, e, oso dire, che non troverete un verso su cento, forse non uno su mille, che non corrisponda a questa struttura iambica, con un accento ogni due sillabe, per modo da costituire un verso, per dirla col linguaggio della metrica antica, « trimetro giambico catalettico ossia di cinque piedi più una sillaba finale.

Dal primo verso dell'Inferno

Nel mez-zo del - cammin - di no-stra vi-ta

fino all'ultimo del Paradiso

L'amor - che muo-ve il so-le e l'al-tre stel-le

vedrete disegnarsi evidente questa struttura di verso, che richiama da presso quella struttura antica, che Dante si sentiva ancora echeggiare nella mente, nutrita di tutto l'antico sapere.

Passate nella vostra mente i passi più celebri, e vedrete che nessuno di essi sfugge a questo schema:

Siede - la ter-ra do-ve na-ta fui.

Sulla - mari-na do-ve il Po - discen-de.

Per a-ver pa-ce co' - segua-ci sui.

Breve - pertu-gio den-tro dal-la mu-da.

La qual - per me - ha il ti-tol del-la fa-me.

E in che - convie-ne ancor - ch'altri - si chiu-da, ecc.

Non solo, ma anche qui, a rompere la monotonia del solo iambo, abbiamo una sapiente è ben ponderata intermistione di trochei: e poichè in Dante tutto è altamente calcolato e sistematicamente distribuito, anche il posto di questi trochei è determinato e fisso.

Così noi troviamo il trocheo — e non so se in tutta la Commedia ci sia pure un'eccezione (1) al primo posto o al quarto. oppure al primo e al quarto insieme.

Col iambo al primo posto abbiamo un ritmo ascendente:

Nel mez-zo del - cammin - di no-stra vi-ta. L'amor - che muo-ye il so-le e l'al-tre stel-le.

Col trocheo al primo posto abbiamo un ritmo discendente. Per variare l'intonazione del suo

<sup>1</sup> Può darsi che qualche eccezione mi sia sfuggita; ma, certamente, devono essere casi molto rari.

verso, usa Dante spessissimo questo ritmo, graditissimo all'epica e alla nostra poesia popolare. Notevolissimo questo: che egli ne fa uso quasi sempre quando si tratta di incominciar a narrare qualche cosa; il verso viene così ad avere l'intonazione della poesia popolare e della epopea al tempo stesso:

Siède - la ter-ra do-ve na-ta fui.

Tèmpo e-ra dal - princi-pio del - matti-no.

Ùna - monta-gna v'è - che già - fu lie-ta

D'àcque e - di fron-de, che - si chia-ma I-da;

Òra è - diser-ta co-me co-sa vie-ta.

Brève - pertu - gio den-tro dal-la mu-da.

Sièna - mi fè - disfe-cemi - Marem-ma.

Sùso in - Ita-lia bel-la gia-ce un la-co.

L'altro posto ove Dante usa il trocheo, invece del iambo, è il quarto. Questo trocheo nel quarto posto ha un effetto singolare: esso rompe di botto l'onda del verso, il suo accento urta, rimbalza contro l'accento del iambo che lo precede, onde avviene che il verso sosti, e venga ad avere un'armonia non molto sonora, rotta, con un che di staccato, efficacissimo. Dante l'usa il più spesso nel terzo verso della terzina, quasi voglia a bella posta, con precisa e ben determinata intenzione, rompere l'armonia del verso, che nella nostra lingua troppo facilmente tende a diventare soverchiamente scorrevole, con armonia sonora e fluida, ma facilmente anche monotona e poco impressionante.

Così fin dalla prima terzina, dopo i due versi scorrevoli, a sistema completamente iambico,

> Nel mez-zo del - cammin - di no-stra vi-ta Mi ri-trovai - per u-na sel-va oscu-ra,

ecco il terzo verso che, col suo trocheo nella quarta sede, rompe quella scorrevolezza e chiude la terzina con un'armonia rotta e più sostenuta:

Chè la - dirit-ta via - èra - smarri-ta.

La voce è obbligata a posare sul *ria*, e contro di questa urta e rimbalza l'accento del trocheo èra, immediatamente seguente.

Notate più oltre i versi

Poi ch'ei - posa-to un po-co il cor-po las-so, Ripre-si via - per la - piàggia - diser-ta, Si che il - piè fer-mo sem-pre èra - più bas-so.

E più oltre, dopo altri due versi iambici scorrevolissimi:

> Ed ec-co qua-si al co-minciar - dell'er-ta Una - lonza - leggie-ra e pre-sta mol-to,

il verso col trocheo in quarta sede:

Che di - pel macula-to èra - coper-ta.

E più oltre:

Ma pas-savam - la sel-va tut-tavi-a, La sel-va di-co di - spiri-ti spes-si.

Più oltre, i versi:

Difeso intorno d'un bel fiumicello. Giugnemmo in prato di frèsca ver lura. Parlavan ra lo con vòci soavi. Si che veder si potèan tutti e quanti. Che del vederli in me stèsso m'esalto. C'esare armato con gli eschi grifagni. Che con Lavinia sua figlia se lea. sono, ciascuno di essi, l'ultimo verso di una terzina, e ciascuno ha nella quarta sede un trocheo.

Molte volte questo trocheo nella quarta sede è combinato con un trocheo nella prima, dando al verso un'armonia particolare, punto melodiosa, ma singolarmente efficace e potente. Così dopo la terribile descrizione:

Grandine grossa e acqua tinta e neve Per l'aer tenebroso si riversa,

scatta, vibra con un suono tutto suo, il verso

Pùte - la ter-ra che - quèsto - rice-ve,

che ha appunto un trocheo nel primo e nel quarto posto. Quest'ultimo verso, nel modo in cui viene letto abitualmente, non si può dire davvero un verso armonioso. Ma se lo si legge con l'intonazione che è richiesta dalla sua struttura metrica, con un trocheo nella prima e nella quarta sede, deve avere orecchio ben duro colui che non ne sente l'armonia speciale, caratteristica, spezzata e vigorosa, che chiude in modo così energico e vibrato la musica complessa, mirabile e grandiosa, di tutta la terzina.

E, in modo analogo, troviamo:

Di qua, di là, su per lo sasso tetro Vidi demòn cornuti con gran ferze Che li - battean - crudel-mènte - di re-tro.

## E più oltre:

Già eran desti, e l'ora s'appressava Che il cibo ne soleva essere addotto, E per - suo so-gno - cia-scùn du-bita-va.

## Altri esempi di trochei in quarta sede:

Tanto è amara, che poco è più morte. Ripresi via per la piaggia diserta. Sì che il piè fermo sempre era il più basso. L'ora del tempo, e la dolce stagione. E giugne il tempo che perder lo face. Che in tutti i suoi pensier piange e s'attrista. Risposemi: Non uomo, uomo già fui. Poeta fui, e cantai di quel giusto Figliuol d'Anchise, che venne da Troia. Se vuoi campar d'esto loco selvaggio. Intese cose che furon cagione. Degli angeli che non furon ribelli. Verrai a piaggia, non qui, per passare. Caron dimonio con occhi di bragia. Batte col remo qualunque s'adagia. Similemente il mal seme d'Adamo. Che balenò una luce vermiglia. Che l'aura eterna facevan tremare. Perocchè gente di molto valore. Spiriti umani non eran salvati. La selva dico di spiriti spessi. E'l mio Maestro sorrise di tanto. Giugnemmo in prato di fresca verdura. Parlavan rado, con voci soavi. Si che veder si potean tutti e quanti. Mi fur mostrati gli spiriti magni. Cesare armato con gli occhi grifagni. Quivi le strida, il compianto e il lamento. Così quel fiato gli spiriti mali. Elena vedi, per cui tanto reo. Caina attende chi vita ci spense. Queste parole da lor ci fur porte. Da che io intesi quell'anime offense. Finche il poeta mi disse: Che pense? Ma dimmi, al tempo de' dolci sospiri.

Che conosceste i dubbiosi desiri. Che ricordarsi del tempo felice. Ma se a conoscer la prima radice. Pute la terra che questo riceve. Cerbero, fiera crudele e diversa. E il ventre largo, e unghiate le mani. Graffia gli spirti, gli scuoia, ed isquatra. Le bocche aperse, e mostrocci le sanne. Prese la terra, e con piene le pugna. Noi passavam su per l'ombre che adona. Ch'ella ci vide passarsi davante. Seco mi tenne in la vita serena. Come tu vedi, alla pioggia mi fiacco. Perchè l'ha tanta discordia assalita. Ed egli a me: Dopo lunga tenzone Verranno al sangue, e la parte selvaggia Caccierà l'altra con molta offensione. Infra tre soli, e che l'altra sormonti. Se il ciel gli addolcia o lo inferno gli attosca. Di qua dal suon dell'angelica tromba. Quando verrà la nimica podesta. Udirà quel che in eterno rimbomba. Si trapassammo per sozza mistura. Toccando un poco la vita futura. Perch' io dissi: Maestro, esti tormenti. Più senta il bene, e così la doglienza. Tal cadde a terra la fiera crudele. Voltando pesi per forza di poppa. Da ogni mano all'opposito punto. Ed egli a me: Tutti e quanti fur guerci. Si della mente, in la vita primaia. Assai la voce lor chiaro l'abbaia. Quando vengon a due punti del cerchio. Ed io: Maestro, tra questi cotali. E che già fu, di queste anime stanche. Or vo' che tu mia sentenza ne imbocche. Colui lo cui saper tutto trascende.

Fece li cieli, e diè lor chi conduce. Distribuendo egualmente la luce. Necessità la fa esser veloce. Si spesso vien chi vicenda consegue. Volve sua spera e beata si gode. Venimmo al piè d'una torre al dassezzo. Gli occhi nostri n'andar suso alla cima. Tanto ch'a pena il potea l'occhio torre. Sotto il governo d'un sol galeoto. Di tal disio converrà che tu goda. Che fur parole alle prime diverse. Per trarne un spirto del cerchio di Giuda. Ver l'alta torre alla cima rovente. E già venia su per le torbid' onde. Un fracasso d'un suon pien di spavento. Chè tra gli avelli fiamme erano sparte. Coi corpi che lassù hanno lasciati. La tua loquela ti fa manifesto. S' ei fur cacciati, ei tornar d'ogni parte. Credo che s'era in ginocchie levata. Carcere vai per altezza d'ingegno. Mio figlio ov'è, e perchè non è teco? Quando s'accorse d'alcuna dimora. Incontro ai miei in ciascuna sua legge. Che del futuro fia chiusa la porta. Come udirai con aperta ragione. Morte per forza e ferute dogliose. Ruine, incendi e tollette dannose. E ne' suoi beni: e però nel secondo. Biscazza e fonde la sua facultade. Puossi far forza nella Deitade. Onde nel cerchio secondo s'annida. Che mena il vento, e che batte la pioggia. Ed egli a me: Perchè tanto delira. O sol che sani ogni vista turbata. Lo Genesi dal principio, conviene. Che su nel mondo la morte ti porse.

E quegli accorto gridò: Corri al varco. Di quelle pietre, che spesso moviensi. Levò a Dite del cerchio superno. Venite voi che scendete la costa. E quel di mezzo, che al petto si mira. E fa cansar, s'altra schiera v'intoppa. Poco più oltre il Centauro s'affisse. Sopra una gente che infino alla gola. Non pomi v'eran, ma stecchi con tosco. Fanno lamenti in su gli alberi strani. Che tu verrai nell'orribil sabbione. D'alcuna ammenda tua fama rinfreschi. Io son colui che tenni ambo le chiavi. La meretrice che mai dall'ospizio. Minos la manda alla settima foce. Surge in vermena, ed in pianta silvestra. Similimente a colui che venire. Ch'ode le bestie e le frasche stormire. Nudi e graffiati, fuggendo si forte. Le gambe tue alle giostre del Toppo. Di nere cagne, bramose e correnti. Poi sen portar quelle membra dolenti. Presemi allor la mia scorta per mano. Che dal suo letto ogni pianta rimove. Che fu da' piè di Caton già soppressa. Alcuna si sedea tutta raccolta. Quella che giva intorno era più molta. E quella men che giaceva al tormento. Senza riposo mai era la tresca. Si com'ei fece alla pugna di Flegra. Sono al suo petto assai debiti fregi. Tanto ch'io non avrei visto dov'era. Perch'io indietro rivolto mi fossi. Fui conosciuto da un, che mi prese. Risposi: Siete voi qui, ser Brunetto? E chi è questi che mostra il cammino? Là su di sopra in la vita serena.

Gent'è avara, invidiosa e superba. Come le piace, e il villan la sua marra. Di più direi: ma il venir e il sermone. Come quel fiume ch'ha proprio cammino. Ed a Forli di quel nome è vacante. Rimbomba là sopra san Benedetto. Tosto convien ch'al tuo viso si scopra. Spesse fiate m'intronan gli orecchi. Si che la coda non possa far male. Se non ch'al viso e disotto mi venta. Che li battean crudelmente di retro. Ma sforzami la tua chiara favella. Come che suoni la sconcia novella. Mi disse: Guarda quel grande che viene, E per dolor non par lagrima spanda. D'un largo tutti, e ciascuno era tondo. Quasi scornati, e risponder non sanno. Poi sospirando, e con voce di pianto. Di ver ponente un pastor senza legge. Vidi sì torta, che il pianto degli occhi. Appiè dell'alpe, che serra Lamagna. Sopra Tiralli, ch'ha nome Benaco. Quindi passando la vergine cruda. Chè solo a ciò la mia mente rifiede. Ora vorrebbe, ma tardi si pente. Correndo su per lo scoglio venire. Con quel furor e con quella tempesta. Veggendo sè tra nimici cotanti. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso. Così si ritraean sotto i bollori. Quel di Gallura, vasel d'ogni froda. Le lingue lor non si senton stanche. O tu che leggi, udirai nuovo ludo. Volando dietro gli tenne, invaghito E fu con lui sopra il fosso ghermito. Dov'ei parlò della rana e del topo. Si fatta, ch'assai credo che lor noi.

Con simile atto e con simile faccia. Non corse mai sì tosto acqua per doccia. Laggiù trovammo una gente dipinta. Senza costringer degli angeli neri. Senza la qual chi sua vita consuma. · Qual fummo in aer ed in acqua la schiuma. Più lunga scala convien che si saglia. Su per lo scoglio prendemmo la via. E vidivi entro terribile stipa. Ch'egli ha sofferta, e guardando sospira. Che sotto il sasso di monte Aventino. Di quel che Prato, non ch'altri, t'agogna. Tosto ch'io fui là 've il fondo parea. Quando i cavalli al cielo erti levorsi. Finchè la fiamma cornuta qua vegna. Sempre acquistando dal lato mancino. Dicendo: Parla tu, questi è Latino. Non esser duro più ch'altri sia stato. Fesso nel volto dal mento al ciuffetto. Non vide mai si gran fallo Nettuno. Sempre con danno l'attender sofferse. Di sè faceva a sè stesso lucerna. E di David co' malvagi pungelli. Ed allor fu la mia vista più viva. Eternalmente a cotesto lavoro. Si vider mai in alcun tanto crude. Nell'orto dove tal seme s'appicca. Su per la ripa che il cinge dintorno. Tanto ch'avrebbe ogni tuon fatto fioco. Poi caramente mi prese per mano. Avea di vetro, e non d'acqua sembiante. Con legno, legno mai spranga non cinse. Cozzaro insieme: tant'ira li vinse. Poscia vid'io mille visi, cagnazzi. E per suo sogno ciascan dubitava. Io non piangeva; si dentro impietrai. Ahi dura terra, perchè non t'apristi?

E il duol, che trova in sugli occhi rintoppo.
Sappi che tosto che l'anima trade.
Mentre che il tempo suo tutto sia volto.
Ella ruina in si fatta cisterna.
Dell'ombra che di qua retro mi verna.
Vengon di là, onde il Nilo s'avvalla.
Degli altri due che hanno il capo di sotto.
Si che in inferno io credea tornar anche.
Poi uscì fuor per lo foro d'un sasso,
E pose me in sull'orlo a sedere.
D'un ruscelletto che quivi discende.

Si esamini insomma tutta la Commedia, e si vedrà che, a versi costruiti interamente a sistema giambico, più scorrevoli e melodiosi, si alternano frequentemente, molto spesso in fine di terzina, versi con un trocheo al quarto posto, di suono più rotto, meno scorrevole, meno melodioso (1).

Se l'Alighieri ne fa un uso così copioso — e non di rado, quasi sistematicamente, in fine di terzina, — certo non lo fa a caso, egli che tutto pondera e misura. All'uso frequente di questo schema di verso è appunto dovuta in gran parte quella meditatamente scarsa scorrevolezza, quella austerità

1) A essere esatti, dobbiamo notare che, come nel blank verse, così anche nel nostro endecasillabo, al iambo e al trocheo, sottentra qualche volta il pirrichio, il piede di due sillabe brevi. È ciò avviene il più spesso, come è naturale, con le parole sdrucciole. Si veda, per es. il verso:

Che li bito le li cito in sua leg ge.

nel quale, dopo il primo iambo, abbiamo due sillabe atone, ossia brevi (ba-to).

Ma sono casi rarissimi. Il verso di Dante è essenzialmente iamleo-trocaico.

Torna qui opportuno accennare che il prot. A. Fiammazzo, nella L'uciclopedia D'intesca dello Scartazzini da lui continuata Milano, di armonia, così caratteristica e così efficace, che è tutta propria della terzina dantesca.

Con questo metro iambo-trocaico poco si confanno le parole lunghe, e nella Divina Commedia sono rare le parole che hanno più di tre sillabe (1); anche meno si confanno le parole sdrucciole, e queste sono in Dante rarissime: in tutto l'episodio della Francesca da Rimini non c'è una parola sdrucciola; una sola in tutto l'episodio

1905; vol. III, pag. LIX-LX) parla di varietà di versi danteschi « cui non trova si accenni nei trattati », e di dette varietà, non consisiderate nei trattati, reca i seguenti esempi:

D'acqua e di fronde, che si chiamò Ida. Già surto fuor della sepuleral buca. E quel che segue in la circonferenza. Fossimo presi per incantamento.

Degli angeli che non furon ribelli. Non basta perchè non ebber battesmo. Allor, come di mia colpa compunto. Veramente da tre mesi egli ha tolto.

Parea che di quel bulicame uscisse. E come per lo natural costume. A voler ch'è di veritate amico. Fu col porgere la superna parte.

Ora, analizzando attentamente questi versi, è facile vedere che anch'essi cadono sotto gli schemi metrici da me proposti.

A proposito del secondo di detti versi,

Già surto fuor della sepuleral buca.

esso è così costruito che il lettore viene, quasi senza accorgersene, a pronunciare sepùleral, con l'accento sulla seconda. È un caso tipico di accento metrico che prevale sull'accento tonico.

È questo un fenomeno molto più comune nella poesia straniera, per esempio nei versi di Skakespeare, che nella nostra, la quale se ne potrebbe, e dovrebbe, giovare molto più liberamente che non abbia fatto fin qui.

1) I trisillabi nella Divina Commedia rappresentano appena il 15 per 100 delle parole: i quadrisillabi il 3 per 100; le parole di cinque sillabe il 3 per mille. Confr. Mariotti, Dante e la statistico delle lingue, p. 71.

del Conte Ugolino: l'orribile torre .. Questa necessità della metrica, oltre alla fiera temperanza del raziocinio, ci spiega perchè Dante non faccia uso dei superlativi: 17 soli per 6215 aggettivi, in tutta la Divina Commedia (1. Con questa austera moderazione dantesca si confronti l'odierno scialacquo di superlativi; per citare un esempio, il carissimo prodigato a chi s'incontra per la prima volta: vera prostituzione della parola, che è specchio dell'anima, e dovrebbe essere sacra.

A questa sana, nobile, virile austerità dantesca nell'uso della parola, corrisponde perfettamente la fiera e nobilissima austerità del verso, che mai ricorre all'orpello dell'aggettivo, reggendosi unicamente per la forza del sostantivo e del verbo, nè mai si abbandona a un'onda di suono che scorra dolcemente, lusinghevolmente, senza tensione e senza profondità; ma con fiera e dominatrice energia frena la propria forza e l'impeto, si trattiene, rimbalza, prende il lettore di petto, gli sommuove l'animo, lo picchia nel cervello, violentemente ferma la sua attenzione, l'incatena a sè, lo turba, lo fa pensare e fremere, gli strappa le lacrime dagli occhi più spesso, più di rado lo muove dolcemente al sorriso.

<sup>1)</sup> Ibidem, pag. 43.

## VI.

Questa analisi metrica del verso dantesco è tutt'altro che completa: aperte, così, nuove vie, essa diventa poco più che un abbozzo, un embrione.

Resta fra l'altro a investigare quell'elemento importantissimo che sono le cesure. Lo studio di questi elementi, insieme con ulteriori indagini metriche sul verso dantesco, mi propongo di ripigliare a miglior agio, in tempo sperabilmente non lontano.

Intanto da quello che abbiamo veduto, io credo si possa ragionevolmente argomentare che nello studio metrico del nostro massimo poeta, nei segreti della sua varia, profonda, maravigliosa armonia potremo penetrare molto più addentro, se avremo il coraggio di abbandonare la meccanica e rude misurazione a sillabe, applicando alla nostra versificazione la metrica antica, almeno in quella misura che è costantemente, universalmente adottata e seguita da popoli, in confronto dei quali, dopo tutto, alla partecipazione nella eredità dell'antica coltura e dell'antica poesia noi possiamo vantare diritti di gran lunga superiori.

Teniamoci lontani, assolutamente, dalle soverchie complicazioni, nè mettiamoci in testa di trasportare di peso nella nostra versificazione tutta la splendida, ma per noi troppo complessa, metrica antica. Ma questo almeno ci dobbiamo proporre: di non essere da meno, nell'applicazione di

quella metrica, degli Inglesi, dei Tedeschi, dei Russi. Non c'è ragione al mondo perchè debba riuscire impossibile o difficile a noi, con la nostra lingua di intonazione così vicina alla latina, quello che è possibile e facilissino a essi, con lingue così diverse dalle classiche nell'indole e nel suono.

Questa applicazione moderata e prudente della metrica classica non solo ci darà modo di penetrare più addentro nello sceveramento e nella comprensione delle bellezze del nostro massimo poeta, ma ci porrà in grado di arricchire la nostra poesia di varie bellissime forme di verso, le quali vivono ora accanto alla nostra poesia letteraria senza che questa ne senta per nulla l'influenza.

Molte forme della nostra poesia popolare non sono in alcun modo utilizzate, giacciono materia musicale inutile per la nostra poesia letteraria, solamente per questo, che difficilmente quelle forme possono trovar posto nel letto procustèo della nostra meccanica misurazione a sillabe.

Lo stesso si dica delle forme metriche conservate da tempo immemorabile nella nostra liturgia, la quale potrebbe essere fonte di non trascurabile ricchezza e varietà per la nostra poesia, se questa non fosse impastoiata e metricamente impoverita dal meschino sistema della misurazione a sillabe.

Io mi sono sforzato di darvi, cortesi lettori, in non molti minuti il frutto delle meditazioni e delle ricerche di molto più che altrettante settimane. Lasciatemi confidare che questo tempo non è andato perduto, nè per voi, nè per me. La Divina Commedia non è solamente il poema massimo nel quale Dante ha raccolto e concentrato come in un focus tutte le energie embrionali della nostra stirpe; essa è anche il nostro più grande e più maraviglioso capolavoro musicale. L'armonia delle sue terzine, varia, profonda, dolce, soave, terribile, rispecchia le armonie musicali dell'universo anche più perfettamente, forse, che il senso delle parole non ne rispecchi le armonie intellettuali. Onde nasce quella maravigliosa armonia di verso?

Se prenderete ora a rileggere il divino poema con la mente aperta e l'orecchio intonato a quelle alliterazioni e a quelle sinfonie di cui abbiamo discorso, e a quel sonare alternato di iambi e di trochei che brevemente abbiamo insieme ricercato ed esplorato, oso dire che vi sembrerà, anzi sentirete, di penetrare più addentro nei segreti di quell'armonia, in quei sottili accordi « per legame musaico armonizzati » che forse prima vi sfuggivano; soprattutto vi sentirete in grado di dare a voi stessi ragione di innummerevoli dolcezze e fascini musicali e segreti fremiti di bellezza che prima sentivate e percepivate, ma vi sembravano effetto di mistero. E questo sarà, oso dire, non piccolo compenso, nè per voi, nè per me.



## Dello stesso Autore!

La Batracomiomachia: Studio e versione metrica. Torino, Loescher. Della lunghezza di posizione nel latino, nel greco e nel sauscrito. Torino Loescher.

The Philosophy of Words: London, Trübner a Co. 3d edition.

« I have read it with much interest, and recommended it to the young men at Oxford » - MAX MÜLLER.

The Fortunes of Words: London, Trübner & Co; 2d edition.

Greater America: hits and hints: New York, A. Lovell & Co. — « Writes well and shows considerable acumen ». N. Y. Times. — « It is a pity that the writer simply calls himself 'A Foreign Resident'. The work would do credit to any author ». Evening Standard. - « He is a close observer and a sound thinker, and his book is one of the most striking about America published for some time ». Daily News.

La Filosofia delle Parole: 3º edizione (6º-11º migliaio). Roma, Società Edi-

trice Laziale.

« Bellissimo libro, pieno di scienzae d' ingegno ». — Giosuè Carduce I. La Nuova Democrazia Americana : [edizione italiana di Greater America, con notevoli modificazioni e aggiunte]. Roma, Società Editrice Laziale.

Eletto ed elettori negli Stati Uniti d'America: Note Storiche. Torino, Roux e C. Di una grave lacuna nel nostro insegnamento superiore: Roma, Società Editrice Laziale.

Lisetchen (di F. E. D'Algrana): Roma, idem.

Guglielmo Shakespeare : îl poeta e l'uomo. Roma, Società Editrice Laziale. GIOSUÈ CARDUCCI: « L' ho letto tutto (questo rapido comprensivo e pervadente studio) con graude piacere e grande vantaggio, e desidero che sia letto da molti in Italia, chè vi potranno imparare anche

il modo di fare la critica di un grande soggetto ».

E. Dowden (Professore di Letteratura Moderna all'Università di Dublino, autore di magnifici saggi su Shakespeare) : « L'Italia ha ora quel completo studio di Shakespeare di cui aveva bisogno.... Cio che mi colpisce nel libro è la sua vasta portata, il suo splendore dal principio alla fine, e la sua dottrina, la quale evita ogni pedanteria e il peso dell'erudizione..... Questo libro è non piccolo trionfo della critica ».

E. Adrot, Professore di Storia Moderna all'Università di Oxford: « Questo sembra a me un libro veramente ammirabile, e credo che gli Italiani sono veramente fortunati nell'avere una tale guida al

nostro (inglese) più grande poeta ».

La Westminster Review : « Questo libro è uno aplendido contributo alla letteratura shakespeariana (a splendid contribution to the Shakespearian literature) ».

Sul Dialetto Biellese della Valle di Strona: Note glottologiche, [Estratto

dalla Miseellanea Ascoliana].

La Terza Italia: lettere di un Yankee, tradotte e annotate: 2' edizione (6'-11 migliaio). Roma, Società Editrice Laziale. Studi Shakespeariani:

I. - Romeo and Juliet. Roma 1904.

II. - Othello. Roma, 1905.

III. - Hamlet: una indagine sul carattere del protagonista. Roma

IV. - L'Ur Hamlet nello Hamlet Shakespeariano, Roma 1906. V. - L'alliterazione nel dramma shakespeariano e nella poesia

italiana, Roma 1906.

VI. - Sulla origine del cognome Shakespeare. Postilla Etimologica. Roma, 1901.

Beówulf: Studio [Origini — Bibliografia — Metrica — Contenuto — Saggio di versione letterale - Significato storico, etico, sociologico]. Roma, 1906. The Indebtedness of the English Language to Latin (estratto dalla Rivista

The Chautauquan).

Italian Chips (in corso di pubblicazione).













